n. 4 - aprile '91 - Lit. 5.000

ELETTRONICA

- Mixer Ancora qualcosa sui PLD -
  - Microprocessore per tutti —
- Quark fatti in casa Suoneria telefonica intelligente —
- Scheda President HERBERT Oscillatore Marconi CT 212
  - есс. ... есс. —



Omologato per i punti 1/2/3/4/7/8 ART. 334 C.P. Omologazione n° 016435 del 18/06/85



42100 Reggie Emilia - Italy Via R. Sevardi. 7 (Zona ind. Mancasale) Tel. 0522/47441 (ric aul.) Yelez 530156 CTE I Fax 47448



Tecnologie di punta applicate a caratteristiche avanzatissime: questo fa di President Herbert un punto di riferimento obbligato per gli appassionati più esigenti.

PRINCIPALI CONTROLLI: • RF Gain: aumenta o diminuisce il guadagno in R.F. • Hi-Cut: attenua le frequenze audio più elevate. • CH 19: seleziona istantaneamente il canale 19. • CH 9: seleziona istantaneamente il canale 9. • NB: attenua i disturbi di tipo impulsivo. • MIC Gain: regola l'amplificazione microfonica. • ANL: riduce automaticamente i disturbi provocati da vari tipi di interferenze. • Tasto SWR: permette la lettura del rapporto di onde stazionarie. • AM/FM: seleziona il modo di emissione. • PA: consente l'uso dell'apparato come amplificatore audio.

# MELCHIONI ELETTRONICA Reparto Radiocomunicazioni

Soc. Editoriale Felsinea s.r.l. Via Fattori 3 - 40133 Bologna

Tel 051-382972 Telefax 051-382972

Direttore Responsabile Giacomo Marafioti

Fotocomposizione LA.SER. snc - Via Bondi 61/4h - Bologna

Stampa Grafiche Consolini s.a.s. - Castenaso (BO)

Distributore per l'Italia

Rusconi Distribuzione s.r.l.

Via Oldofredi, 23 - 20124 Milano

© Copyright 1983 Elettronica FLASH Registrata al Tribunale di Bologna Nº 5112 il 4 10.83

Iscritta al Reg. Naz. Stampa N. 01396 Vol. 14 fog. 761 il 21-11-83

Pubblicità inferiore al 70%

Spedizione Abbonamento Postale Gruppo III

Direzione - Amministrazione - Pubblicità

Soc. Editoriale Felsinea s.r.l.

Via Fattori 3 - 40133 Bologna - Tel. 051-382972

| Costi              | Italia |        | E      | Estero |  |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| Una copia          | L      | 5.000  | Lit.   | _      |  |
| Arretrato          | 33     | 8.000  | 33     | 10.000 |  |
| Abbonamento 6 mesi | 20     | 26.000 | 30     |        |  |
| Abbonamento annuo  | 10     | 50.000 | 30     | 60.000 |  |
| Cambio indirizzo   |        | Gr     | atuito |        |  |

Pagamenti: a mezzo c/c Postale n. 14878409 BO, oppure Assegno Circ., personale o francobolli.

ESTERO: Mandat de Poste International payable à Soc. Editoriale

Tutti i diritti di proprietà letteraria e quanto esposto nella Rivista, sono riservati a termine di legge per tutti i Paesi

I manoscritti e quanto in essi allegato se non accettati vengono resi.

# **INDICE INSERZIONISTI**

|   | U                                       | ALPHA Elettronica                       | pag.  | 4                |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------------------|
|   |                                         | Club computeristi                       | pag.  | 46               |
|   |                                         | CTE international                       | 1ª co | pertina          |
|   | 00                                      | CTE international                       | pag.  | 5-91-101-106-111 |
|   |                                         | DOLEATTO Comp. elett.                   | pag.  | 10-12-13-98-110  |
|   |                                         | ELETTRONICA SESTRESE                    | pag.  | 13               |
|   | 0                                       | ELETTROPRIMA                            | pag.  | 110              |
|   |                                         | FONTANA Roberto Elettronica             | pag.  | 60               |
|   |                                         | FREGONARA                               | pag.  | 10               |
|   | ō                                       | G.P.E. tecnologia kit                   | pag.  | 97               |
|   |                                         | GRIFO                                   | pag.  | 52               |
|   | 00000000                                | I.L. elettronica                        | pag.  | 14               |
|   |                                         | INTERNATIONAL Funkausstellung           | pag.  | 8                |
|   |                                         | (Berlino)                               | Pug.  |                  |
|   |                                         | LEMM antenne                            | pag.  | 15-109           |
|   | 0                                       | MAGNUM elettronica                      | pag.  | 102              |
|   | 0                                       | MARCUCCI                                | pag.  | 7-103-108-112    |
|   |                                         | MELCHIONI elettronica                   | pag.  | 2                |
|   | ō                                       | MELCHIONI radiotelefonia                |       | copertina        |
|   | ā                                       | MELCHIONI radiotelefonia                | pag.  | 47-59-96-107     |
|   | ñ                                       | MERCATINO di Casalecchio                | pag.  | 92               |
|   | ă                                       | MICROSET electronics                    | pag.  | 104              |
|   | ō                                       | MILAG elettronica                       | pag.  | 70               |
|   | ŏ                                       | MOSTRA DELL'AQUILA                      | pag.  | 23               |
|   | ŏ                                       | MOSTRA di CASTELLANAGROTTE              | pag.  | 11               |
|   | ŏ                                       | MOSTRA EMPOLESE                         | pag.  | 99               |
|   | 7                                       | MOSTRA EMPOLESE<br>MOSTRA di SCANDIANO  |       | 42               |
|   | ä                                       | NEGRINI elettronica                     | pag.  | 84               |
|   | H                                       | PRO.CO.M.ER.                            | pag.  | 100              |
|   | 5                                       | RAMPAZZO - CB elettronica               | pag.  | 16               |
|   | 75                                      | RIAE telecomunicazioni                  | pag.  | 24               |
|   | 2                                       |                                         | pag.  | 90               |
|   | 4                                       | RONDINELLI componenti                   | pag.  | 32               |
|   |                                         | RUC elettronica<br>Scuola Radio Elettra | pag.  | 32               |
|   | 0                                       |                                         | pag.  | 6                |
|   | 8                                       | SIGMA antenne                           | pag.  |                  |
|   | 8                                       | SIRIO                                   | pag.  | 59-107           |
|   | 2                                       | SIRIO                                   |       | pertina          |
|   |                                         | SIRTEL                                  |       | pertina          |
|   | 000000000000000000000000000000000000000 | SIRTEL                                  | pag.  | 66               |
| ) | 7                                       | Soc. Editoriale FELSINEA                | pag.  | 70               |
|   | J                                       | SPACE communication                     | pag.  | 65               |
|   | 00                                      | TRONIK'S                                | pag.  | 9                |
|   | U                                       | VI.EL.                                  | pag.  | 60-105           |
|   |                                         |                                         |       |                  |

(Fare la crocetta nella casella della Ditta indirizzata e in cosa desiderate) Desidero ricevere:

□ Vs/CATALOGO

Informazioni più dettagliate e/o prezzo di quanto esposto nelle Vs/ pubblicità.

□ Vs/LISTINO

# SOMMARIO

#### Aprile 1991

| Varie Sommario Indice Inserzionisti Mercatino Postelefonico Modulo Mercatino Postelefonico Tutti i c.s. della Rivista                                                                                  | pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag.<br>pag. 9 | 1<br>1<br>9<br>12<br>98-99 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Andrea STOPPONI<br>Mister Mixer                                                                                                                                                                        | pag.                                   | 17                         |
| GiuseppeLuca RADATTI Logica, chi era costei? — 2ª parte                                                                                                                                                | pag.                                   | 25                         |
| REDAZIONE Abbiamo appreso che                                                                                                                                                                          | pag.                                   | 28                         |
| Fabiano FAGIOLINI<br>Suoneria telefonica intelligente                                                                                                                                                  | pag.                                   | 29                         |
| Nello ALESSANDRINI  II μ processore alla portata di tutti  — Viaggio nel mondo dei μ - 2ª parte                                                                                                        | pag.                                   | 33                         |
| Marco ELEUTERI<br>2 El Mini Yagi                                                                                                                                                                       | pag.                                   | 43                         |
| Franco FANTI<br>From Sydney with friendship                                                                                                                                                            | pag.                                   | 48                         |
| Redazione (Sergio GOLDONI) Scheda apparati — President Herbert                                                                                                                                         | pag.                                   | 53                         |
| Roberto CAPOZZI<br>Un po' di Quark                                                                                                                                                                     | pag.                                   | 61                         |
| G. & C. TOSELLI<br>Bjtester                                                                                                                                                                            | pag.                                   | 67                         |
| Team ARI - Radio Club «A. Righi» Today Radio — L'antenna a V invertita — CQ CQ Finlandia — Direzioni compartimentali PT — Calendario Contest Maggio '91                                                | pag.                                   | 71                         |
| Cristina BIANCHI Recensione libri Comunications Receivers                                                                                                                                              | pag.                                   | 76                         |
| Umberto BIANCHI Oscillatore Marconi CT 212  — Surplus                                                                                                                                                  | pag.                                   | 77                         |
| L.A. BARI & FACHIRO C.B. Radio Flash — L'ecoripetitore                                                                                                                                                 | pag.                                   | 85                         |
| Circoli confederati e non in Emilia     Toscana e Marche     Agenda del C.B.     Controlli e controllini                                                                                               |                                        |                            |
| Club Elettronica FLASH Chiedere è lecito ecc. — Premiazione Quiz gennaio 1991 — Ennesimo separatore di massa — Sirena altissima potenza per antifurto — Automatismo per tapparelle — Palmare a 900 MHz | pag.                                   | 93                         |
| — Fairnare a Suu Metz                                                                                                                                                                                  |                                        |                            |

- Palmare a 900 MHz

Termostato per acquario



# precisione e affidabilità assolute



#### GFG-8016

generatore di funzioni • contatore a 6 cifre utilizzabile anche per segnali esterni • forme d'onda sinusoidale, triangolare, quadra, impulso TTL e uscita CMOS • frequenza 0,2Hz ÷ 2MHz.

Goodwill (GW) produce una vasta gamma di strumenti per il laboratorio di ricerca, il controllo di qualità, il centro assistenza e riparazioni.

Tutti i prodotti GW: dai generatori di funzione ai multimetri digitali, dai contatori ai frequenzimetri, dai generatori ai provaintegrati sono apparecchi costruiti secondo i canoni più aggiornati, caratterizzati da una precisione che si può definire assoluta e concepiti per le applicazioni più



contatore intelligente • controllo a microprocessore • alta risoluzione • elevata sensibilità (10mV RMS) • routine di autodiagnosi • frequenza OHz ÷

THE PARTY OF

impegnative e specializzate. Per questo sono adottati in misura sempre maggiore delle aziende meglio equipaggiate e più qualificate.

Gli strumenti GW sono distribuiti e assistiti in esclusiva da Melchioni Elettronica. Li troverete in tutta Italia, nei centri specializzati elencati nella colonna qui a fianco. Presso questi centri è disponibile oltre ai prodotti anche una consulenza qualificata per il loro acquisto.



# melchioni elettronica

MELCHIONI Casella Postale 1670 20121 Milano Per ricevere gratuitamente il catalogo e ulteriori informazioni sulla strumentazione GW staccate e rispedite il tagliando all'indirizzo indicato e all'attenzione della Divisione Elettronica, Reparto Consumer

Nome

Azienda

Indirizzo

Tel.

#### I GW Center di tutta Italia

#### Lombardia

Lombardia
Casano D'Adda - Nuova Elettronica - Via V. Gioberti, SA (10363) 62: 123 - Cesano Maderno - Electronic
Center - Via Perrini, 6 (10362) 267. 28 - Cincileo Bal-samo - C. K. E. - Via Ferri, 1 (92) 61.74 881 - Como
Gray Electronica - Log Ceresso, 6 (301) 57 24.55 - Gal-larate - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 103 - 10

#### Piemonte - Liguria

Torino - Fe Me.T. - C. so Grosseto, 153 (011) 29 66.53
• Genova - Microkii - C. so Torino, 47 (010) 56.18.08
• Savona - Elettronica Galli - Via Montenotte, 123 (019) 37.723

#### Triveneto

Ette - G. S. Elettronica - Via Zuccherificio (0429) 56. 488

\* Padova - Radio Ricambi Elettronica - Via della Croce Rossa, 9 (501) 37.06.36 \* Sarcedo - Ceelve - V.le

Europa, 5 (0445) 36.92.79 \* Venezia Mestre - Compel - Via Trazco, 22 (041) 98.74.44 \* Verona - Videoricambi - Via Albere, 90A (045) 57.38.33 \* Bolzano Techno Lasa - Vie Gruss. 181 (6747) 93.05.0 \* Trento

- Fox Elettronica - Via Maccani, 36/5 (0461) 82.43.03

#### **Emilia Romagna**

CITIIII HOMAGNA
Casalecchio di Reno - Adulumi Elettronica - Via Porrettana, 361/2 (051) 57.32.83 \* Bologna Radioricambi - Via E. Zago, 12 (051) 25.03.84 \* Cento - Elettronica
Zetabi - Via Penzale, 10 (051) 9.5.51 0 \* Ferrara - Edi
Elettronica - Via Compagnoni, 133/1 (0532) 76.22.84
Modena - La Commerciale El. - Via Rainusso, 60 (059)
33.05.36 \* Parma - Mari - Via E. Casa, 3/4 (0521)
07.2.16 \* Fenza - Digital - Via Laja, 55/4 (0545)
66 25.32 \* Ravenna - Casa dell'Elettronica - V.le Baracca, 56 (0544) 32.067 \* Rimini - C.E.B. - Via A. Costa, 30 (0541) 38 36.30

#### Toscana

TIOSCATIA
Firenze - Diesse Elettronica - Via Baracca, 3 (055)
55.72.18 - Massa - Elco - Gall. R. Sanzio, 26/28 (0685)
43.824 - Prato - Pagh - Via M. Poncioni, 1134 (0574)
21.361 - Siena - Telecom - V. le Mazzini, 33/35 (0577)
28.50,25 - Viareggio - Elettronica D.G.M. - Via S. Francesco, 110 (0864) 32.162

#### Marche - Umbria

S. Benedetto del Tromo - On-Off - Via Val Sugana, 45 (Porto d'Ascoli) (0735) 65.88.73 • Perugia - Berto-lini Ricambi - Via Piccol Passo, 42 (075) 70.244 • Ter-ni Teleradio Centrale - Via S. Antonio, 46 (0744) 55.309

#### Lazio

Lazio
Frosinone - Palmieri - V. le Mazzini. 176 (0775) 85:30.51
- Latina - Bianchi - P. le Prampolini. 7 (0773) 49:92.4
- Roma - Centro Eletronico - Via Tor Zigliaro, 41 (06)
30.11.147 - Roma - Diesse Elettronica - L. go Frassinetti. 12 (96) 77:64.94. Via Pigatetta. 84 (06) 57:40.649.
C. so Trieste, 1 (06) 86:79.01; V. le delle Milizie. 114 (06)
88:56.77. Via Catlaro, 135 (06) 51:35:900 - Roma - 2G
Elettronica - Via Ponzio Cominio. 80 (06) 76:10.712
- Roma - Kiri - House - Via Guossone, 54 (08) 25:89 1:58
- Roma - L. P. Elettronica - P. zza E. Bettica, 49 (Ostia
L.) (06) 56:99 01 - Roma - T. S. Elettronica - V. le Jonio, 184 (06) 81:86:390

### Abruzzi - Molise

Avezzano - C.E.M. - Via Garibaldi, 196 (0863) 21 491
• L'Aquilla - C.E.A.M. - Via F.P. Tosti, 13/A (0862) 29.572 • Pescara - Gigli - Via S. Spaventa, 45 (085) 60.395

#### Campania

Napoli - Abbate - Via S. Cosmo Fuori Porta, 121 (081) 20.80.83 - Napoli - V D.B. Elettronica - Via G. Ferrari, 187 (081) 73 49.525 - Salermo - Elettronica Hobby -Via L. Cacciatore, 56 (089) 39.49.01

#### Puglia - Calabria

Pugna - Calabria

Bari - Cornel - Via Cancello Rotto, 1/3 (880) 41.82.48

Brindisi - Elettronica Componenti - Via S. G. Bosco, 7/9 (0831) 83.25.37 • Lecce - Elettronica Sud - Via Taranto, 70 (1832) 48.870 • Sutuni - El. Com, Elettronica - Via Cerignola, 36 (6831) 33.63.46 • Cosenza - RE M - Vila F, Ross, 1rd (1984) 56.416 • Giola Tauro - Componenti Elettronici - S. Statale 111, 118 (0965) 57.297

Agrigento - Montante - Via Empedocle, 117 (0922) 29.979 • Alcamo - Abitabile - V.le Europa, 203 (0924) 50.33.59 • Catania - L'Antenna - Via Torrior 73/A (095) 43.67.06 • Messina - Calabró - V.le Europa, Isolato 47/B/83/0 (090) 29.36 105 • Palermo Pavan - Via Ma-laspina, 21/3/NB - (091) 88.19 486 • Siracusa Elettro-sud - Via Augusta, 66 (0931) 75.48.93

Alghero Palomba & Salvatori - Via Sassari, 164 (079) 97.71.46 - Cagliari - Carta B. & C. - Via S. Mauro, 40 (070) 68.66.56 - Nuoro - Elettronica - Via S. Francesco, 24 (0789) 32.403 - Vibila - Sini - Via Vitorio Veneto, 108/B (0789) 25.180 - Oristano - Erre.Di. - Via Campanelli, 15 (0789) 12.574 - Sassari Pritus - Zona ind, Predda Niedda Nord, str. 1 (079) 26.01.62 - Tempio Pausania - Manconi & Cossu - Via Mazzini, 5 (079) 63.01.55

# IMPARA A GASA TUA UNA PROFESSIONE VINCENTE

specializzati in elettronica ed informatica





on Scuola Radio Elettra, puoi diventare in breve tempo e in modo pratico un tecnico in elettronica e telecomunicazioni con i Corsi:

- TELEVISIONE tecnico in radio telecomunicazioni
- TELEVISORE B/N E COLORE installatore e riparatore di impianti televisivi
- TV VIA SATELLITE tecnico installatore

★ FLETTRONICA **SPERIMENTALE** l'elettronica per i giovani

- ELETTRONICA INDUSTRIALE l'elettronica nel mondo del lavoro
- STEREO HI-FI tecnico di amplificazione

un tecnico e programmatore di sistemi a microcomputer con il

- \* ELETTRONICA DIGITALE E MICROCOMPUTER oppure programmatore con i Corsi:
- BASIC programmatore su Personal Computer
- CO.BOL PL/I programmatore per Centri di Elaborazione Dati
- o tecnico di Personal Computer con PC SERVICE
- \* I due corsi contrassegnati con la stellina sono disponibili, in alternativa alle normali dispense, anche in splendidi volumi rilegati. (Specifica la tua scelta nella richiesta di Informazioni).



TUTTI I MATERIALI, TUTTI GLI STRUMENTI, TUTTE LE APPARECCHIATURE DEL CORSO RESTERANNO DI TUA PROPRIETA

Scuola Radio Elettra ti fornisce con le lezioni anche i materiali e le attrezzature necessarie per esercitarti praticamente.

#### **PUOI DIMOSTRARE A TUTT** LA TUA PREPARAZIONE

Al termine del Corso ti viene rilasciato l'Attestato di Studio, documento che dimostra la conoscenza della materia che hai scelto e l'alto livello pratico di preparazione raggiunto. E per molte aziende è un'importante referenza. SCUOLA RADIO ELETTRA inoltre ti dà la possibilità di ottenere, per i Corsi Scolastici, la preparazione necessaria a sostenere gli ESAMI DI STATO presso istituti legalmente riconosciuti. Presa d'Atto Ministero Pubblica istruzione n. 1391

SE HAI URGENZA TELEFONA ALLO 011/696.69.10 24 ORE SU 24



ra Scuola Radio Elettra, per soddisfare le richieste del mercato del lavoro, ha creato anche i nuovi Corsi OFFICE AUTOMATION "l'informatica in ufficio" che ti garantiscono la pre-

parazione necessaria per conoscere ed usare il Personal Computer nell'ambito dell'industria, del commercio e della libera

Corsi modulari per livelli e specializzazioni Office Automation: Alfabetizzazione uso PC e MS-DOS • MS-DOS Base - Sistema operativo • WORDSTAR - Gestione testi • WORD 5 BASE Tecniche di editing Avanzato • LOTUS 123 - Pacchetto integrato per calcolo, grafica e data base • dBASE III Plus - Gestione archivi · BASIC Avanzato (GW Basic - Basica) - Programmazione evoluta in linguaggio Basic su PC • FRAMEWORK III Base-Pacchetto integrato per organizzazione, analisi e comunicazione dati. I Corsi sono composti da manuali e floppy disk contenenti i programmi didattici. E' indispensabile disporre di un P.C. (IBM compatibile), se non lo possiedi già, te lo offriamo noi a condizioni eccezionali.



Scuola Radio Elettra è associata all'AISCO (Associazione Italiana Scuole per Corrispondenza) per la tutela dell'AIIIevo.

# SUBITO A CASA TUA IL CORSO COMPLETO

GRATIS E SENZA IMPEGNO

# SCUOLA RADIO ELETTRA E

FACILE Perché il metodo di Insegnamento di SCUOLA RA-DIO ELETTRA unisce la pratica alla teoria ed è chiaro e di immediata comprensione. RAPIDA Perchè ti permette di imparare tutto bene ed in poco tempo. COMODA Perchè inizi il corso quando vuoi tu, studi a casa tua nelle ore che più ti sono comode. ESAURIENTE Perché ti fornisce tutto il materiale necessario e l'assistenza didattica da parte di docenti qualificati per permetterti di imparare la teoria e la pratica in modo interessante e completo. GARANTITA Perche ha oltre 30 anni di esperienza ed è leader europeo nell'insegnamento a distanza CONVENIENTE Perché puoi avere subito ilCorso completo e pagarlo poi con piccole rate mensili per-sonalizzate e fisse. PER TE Perche 573.421 giovani come te, grazie a SCUOLA RADIO ELETTRA, hanno trovato la strada del successo.

#### TUTTI GLI ALTRI CORSI SCUOLA RADIO ELETTRA:

- · IMPIANTI ELETTRICI E DI ALLARME · IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE
- RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO · STORIA E TECNICA DEL DISEGNO
- · IMPIANTI IDRAULICI E SANITARI
- · IMPIANTI AD ENERGIA SOLARE · MOTORISTA
- ELETTRAUTO
- · LINGUE STRANIERE
- PAGHE E CONTRIBUTI
- · INTERPRETE
- · TECNICHE DI GESTIONE AZIENDALE
- DATTILOGRAFIA
- · SEGRETARIA D'AZIENDA
- · ESPERTO COMMERCIALE
- · ASSISTENTE E DISEGNATORE EDILE
- TECNICO DI OFFICINA · DISEGNATORE MECCANICO PROGETTISTA · GEOMETRA
- ARREDAMENTO
- · ESTETISTA E PARRUCCHIERE
- · STILISTA DI MODA

- · DISEGNO E PITTURA
- · FOTOGRAFIA R/N COLORE
- E DELLE ARTI GRAFICHE
- · GIORNALISMO TECNICHE DI VENDITA
- TECNICO E GRAFICO PUBBLICITARIO
- OPERATORE, PRESENTATORE, GIORNALISTA RADIOTELEVISIVO
- · OPERATORI NEL SETTORE DELLE RADIO
- E DELLE TELEVISIONI LOCALI
- · CULTURA E TECNICA DEGLI AUDIOVISIVI
- VIDEOREGISTRAZIONE
- DISC-IOCKEY
- · SCUOLA MEDIA
- · LICEO SCIENTIFICO
- MAGISTRALE
- · RAGIONERIA
- · MAESTRA D'ASILO
- · INTEGRAZIONE DA DIPLOMA A DIPLOMA



VIA STELLONE 5, 10126 TORINO

| Desidero ricevere <b>GRA</b> | ITIS E SENZA IMPEG | NO tutta la docum | entazione sul |
|------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| CORSO DI                     |                    |                   |               |
| CORSO DI                     |                    |                   |               |
| COGNOME                      | <sup>4</sup> NOA   | ME                |               |
| VIA                          | N.                 | CAP.              |               |
| LOCALITÁ                     | v.                 | PROV.             |               |
| ANNO DI NASCITA              | PROFESSIONE        | TEL.              |               |
| MOTIVO DELLA SCELTA:         | PER LAVORO         | PER HOBBY         | EFH77         |



Scuola Radio Elettra

Via Stellone 5 - 10126 TORINO

# ALIMENTATORI KETE Particolarmente indicati per uso radioamatoriale



AL 377 13,8 Vcc - 6A



AL 388 3 - 15 Vcc - 6A



AL 389 3 - 15 Vcc - 10A



**AL 378** 13,8 Vcc - 10A



AL 628 \$ 1 - 15 Vcc - 35A







# **MIDLAND** ALAN 80/A

27 MHz • 40 canali • potenza: 4/1 W commutabili • canale 9 di emergenza • Vasta gamma di accessori elencati a lato







# MANTOVA 5

Elevato guadagno e robustezza superiore a qualsiasi altra 5/8 CB oggi sul mercato

# ATTENZIONE !!!

Alcuni concorrenti
hanno imitato anche
questa antenna non solo nella forma ma persino
nel nome.
Anche se ciò ci lusinga, dal
momento che ovviamente si
tenta di copiare solo i prodotti
più validi, noi abbiamo il dovere
di avvertirvi che tali contraffazioni
possono trarre in inganno solo sulla esteriorità, in quanto le caratteristiche elettriche e meccaniche sono nettamente inferiori.

VERIFICATE quindi, che sulla base sia impresso il Marchio SIGMA.

# Lafayette Colorado



# 40 canali Emissione in AM/FM

Molto facile da usarsi, l'apparato può essere usato anche quale amplificatore audio. Il ricevitore ha una funzione aggiuntiva alle soluzioni solite: la possibilità di una breve escursione attorno alla frequenza centrale.

I circuiti incorporano prodotti di tecnologia moderna con il risultato di efficienza ed affidabilità maggiori, basso consumo ed uso dei semiconduttori esteso anche alle indicazioni: file di barrette di Led indicano lo stato della commutazione, l'entità del segnale ricevuto e quello trasmesso. Il visore indica con due cifre il canale operativo. L'efficace circuito limitatore é oltremodo utile contro i vari disturbi impulsivi comuni nell'ambiente veicolare.

APPARATO OMOLOGATO

- Soppressore dei disturbi impulsivi
- Luminosità variabile delle indicazioni
- Indicazioni mediante Led
- Ricevitore molto sensibile
- Selettività ottimale
- "Delta Tune"
- Visore numerico
- Compatto e leggero



Show-room-Via F.IIi Bronzetti, 37-Milano Tel.02/7386051

OMOLOGATO



AUDIO, HIFI, HIGHEND E TUTTE



TI:

**ELEVISIONE, VIDEO, INCLUSI** 

**CEZIONE VIA** 



STUDIO E TECNICA TELLITE. TECNICA

TRASMISSIONE; COMUNICAZIONE



**MOBILE: TU** 

**ACCESSORI; EQUIPAGGIAMENTO** 

OFFICINE E PER NEGOZI; LETTERATURA TECNICA ECC. ECC. ECC.

# **Internationale Funkausstellung** Berlin

world of consumer electronics 30 agosto - 8 sett. 1991



Organizzatore: Societá per Elettronica di Largo Consumo e di Comunicazione s.r.l. Società esecutrice:

Ausstellungs-Messe-Kongress-GmbH, S.P.R.I. Societá Public Relations, Internazionali S.a.s. Via Giovanni della Casa, 2, I-20151 Milano, Tel.: (2) 33 40 21 31, FAX/Telecop.: (2) 33 40 21 30



- Cirié (TO)

# mercatino postelefonico

occasione di vendita, acquisto e scambio fra persone private

VENDO 19 Mk III molto bello L. 220.000 PRC8 -PRC9 con alimentatore 220V L. 170.000 IFF Marconi con manuale L. 400.000 (RT 428 a stadio solido 100 150 MHz 2 sintonie digitali alim. 28 V). Franco Berardo - Via Monte Angiolino, 11 - 10073

VENDO Yaesu FT 757 GX come nuovo con mic. tavolo e alimentatore con altoparlante FP 757 HD. Tutte le prove presso il mio domicilio.

Luca Viapiano - Via Etruria 1 - 40139 - Bologna -Tel. 051/534234.

**CERCO** urgente, ricevitore R 395 B Collins offro L. 1.100.000 se bello scrivere. Annuncio sempre valido.

Mariani Salerno - Via Guidi 53 - 33100 - Mestre.

**FILMNETDECODER** PCB, components, video in video out. Crystal base L. 100.000 (incl. P & P) Postbus 1501, 3500 BM Utrecht Olanda, Brader Emil - Via Masselton, 448 - 2625JC - Delft (Olanda).

VENDO valvole 4CX250B versione militare, con relativo zoccolo, e 6816 con zoccolo filtri meccanici Collins a 455 kHz, accordatore di antenna Collins da 2÷30 MHz con relativo schema elettrico, nuovo nel suo imballo originale, TX HA 800 stato solido O.C. in perfette condizioni condensatori variabili in vetro a vuoto d'aria 3-1000 PF.

Orazio Savoca - Via Grotta Magna 18 - 95124 -Catania - Tel. 095/351621.

RAZZOMODELLISMO VENDO solo a maggiorenni kit made in USA, comprende 1 razzo di 90 cm, 2 motori, opuscoli tecnici, varie colle ed accessori. Renzo Mondaini - Via Mazzotti 38 - 48100 S. Bartolo (RA) - Tel. 0544/497900 ore serali.

VENDO HF 10+160 NE 820 DX filtro CN 500 Hz 12/ 220V - Kenwood TS 130SE filtro SSB IC 202, 144 MHz SSB. Turner + 3.

Marco Gorni - Via A. Ferrari 4 - 25082 - Botticino (BS) - Tel. 030/2693087.

VENDO ricevitore BC 312 da 1.5÷18 MHz in 6 bande media frequenza a cristallo funzionante tarato su stazioni campione con altoparlante alta e bassa impedenza alimentazione entrocontenuta con dinamotor 12+14 VDC 3,3 AMPS completo schema L. 250.000. CERCO RX 7583/C, RTX KWM2A con o senza alimentazione.

Angelo Pardini - Via A. Fratti 191 - 55049 - Viareggio (LU) - Tel. 0584/47458. Telefonare ore 16+20.

VENDO valvole nuove tipo 47 - 2A3-42-80 ecc. a L. 20.000 cadauna. Altre valvole tipo 6A8, 6K7, 6V6, 5Y3, 6Q7 ecc. a L. 10.000 cad. Inoltre detector e cuffie per radio a galena. Tutto nuovo.

Remo Mabrito - Via Crosa 23 - 10081 -Castellamonte - Tel. 0124/582597. Telelefonare dalle 18+19 30.

FRG 9600 ESPANSIONE VENDO Trattasi di una scheda da inserire senza modifiche all'interno nell'apposito connettore. La funzione di detta scheda è quella di demodulare segnali con 30 kHz di larghezza di banda. È stata progettata appositamente per ricevere il segnale del satelliti meteo, quindi ora il 9600 dispone di FM stretta (15 kHz), FM media (30 kHz), FM larga (150 kHz) con tutte le funzioni precedenti. Il prezzo di questa scheda è L. 120.000. Gianfranco Santoni - Via Cerretino, 23 - Montevitozzo (GR) - 58010 - Tel. 0564/638878. Telefonare ore pasti 13.30÷14.30 - 20.00÷22.30.

CHI LA VISTO? Si cercano notizie di Guglielmo (Willy Capon) radioamatore già l1AXE. Ultimo indirizzo conosciuto: Napoli Portici, Via Del Bono, 30. Walter Horn - Via Pio IX, 17 - 40017 - S. Giovanni in Persiceto (BO) - Tel. 051/822269.

VENDO o CAMBIO computer Spektrum Sinclair, copritastiera, interfaccia 1, 3 microdrive, video fosfori verdi, ministampante, alimentatore, molti programmi radio.

Gabriele Mutti - Via Mezza Montà 5 - 12040 - Piobesi (CN) - Tel. 0173/619443.





**FILTRA** IL **FILTRABILE** 

**MULTI-MODE FILTER - MODELLO FL 3** 

TRONIK'S s.r.l. Via N. Tommaseo, 15 - 35131 PADOVA - Tel. 049/654220 - Telex 432041 TRONI

**I MICROFONI** DALL' ORIENTE

Tutte le applicazioni



TRONIK'S s.r.l. Via N. Tommaseo, 15 - 35131 PADOVA - Tel. 049/654220 - Telex 432041 TRONI

AMPLIFICATORI R.F. di varia potenza per telefoni senzafilo di vari modelli: Superfone CT 505, CT2000, CT3000, Jet Fone V803, CTS708, 0017, SX0011, SX0012, Car Fone, Explorer ecc. Esecuzioni professionali, serietà e competenza, garanzia sul lavoro fatto, vari modelli di antenne per telefoni. Si forniscono apparecchi completi, riparazioni, modifiche. Alvaro Barbierato - Via Mincio 9 - 10090 - Cascine Vica - Tel. 011/9597280.

VENDO Yaesu FL 2100 Z, FC 102, FT 102, altoparlante, microfono praticamente nuovi. Kenwood TR 9130, 30 W 2 metri AM/FM/SSB, TS 430 S linea compresa di RTX, altoparlante, microfono. Super Star 360 FM/SSB. Yaesu FT 290 FM/SSB, 2 metri. Giannini Roberto – Via Ginori 35/37 – Grossetto – Tel. 24126 ore uff.

**CERCO** urgentemente pagando bene, programma Packet per Sinclair - Spectrum invio anticipato del corrispettivo.

Gabriele Mutti - Via Mezzamontà, 5 - **12040** - Piobesi d'Alba - Tel. 0173/619443.

**VENDO** Intek Galaxi Uranus alim. 2G HP 12S Migr. ZG MB + 5 Rosm. ZGHP201 Ros W Acc. CTE HQ500, tutto L. 580.000 non trattabili e regalo Lin. da riparare CTE B300 170 W e microset 27-100, 100W da BM + cuffie per ascolto a chi compra, no perditempo.

Massimiliano Carugati - Via Monviso, 32 - **22074** - Lomazzo - Tel. 02/96370842.

VENDO Sommerkamp FT, DX 505 L. 400.000, ricetrasmettitori President, Lincoln come nuovo L. 250.000, Marc 480 △X L. 150.000 eventuale acquisto, regalo microfono da tavolo. VENDO alimentatore 6A, 13,8 V regolabili, doppio strumento L. 100.000. Telefonare ore pasti, perditempo astenersi

Simone Grandicelli - Via Piceno 39 - **62012 -** Civitanova M. (MC) - Tel. 0733/773960.

**CERCO** materiale usato FM 88÷108 MHz eccitatori, amplificatori, antenne. Prendo in esame anche materiale non funzionante.

Marco Aristei - Via Gubbio 3 - **06083** - Bastia (PG) - Tel. 075/8002178.

Hai difficoltà dove reperire materiale, componenti, accessori elettronici? Scrivi - telefona alla ditta

Pietro FREGONARA & C. Via Cogne, 11 20157 MilLANO Tel. 02/3552985

forse

può risolvere i tuoi problemi!

VENDO RX Sommerkamp SSB, FT 277, tutto originale, non manomesso, prezzo interessante.

Dario Fagotto - Via Fornaci, 21 - 33056 - Palazzolo - Tel. 0431/588453.

**CERCO** schema completo apparato RT 159 (PE) URC-4 model TRE 54 - Thorn Electrical LTD - England (Radio ricetrasmettitore per piloti), nonché completo di alimentatore anche fotocopie.

Colaci Antonio - Via XXV aprile, 106 - **60020** - Castelferretti di Falconara (AN) - Tel. 071/9188702.

CEDO strumenti: Sweep-Wavetek 1061, millivoltmetro TES MV 170, multimetro TES VE368, alim. microset 20A/13,8 V, Ros wattmeter Hansen (2 strumenti), Falkos 4 scale, Osker 200. CERCO documentazione, oscill. Tek T922, oscill. Tes 0377, MV HP 3400/A, Sweep Wavetek 1061, catalogo Marcucci OM 70-72-81.

Giovanni - Tel. 0331/669674.

VENDO demodulatore per RTTY-CW Amtor NOA2/ MK2 C64 Disk drive 1541-II stampante 1526 nuovo monitor verde femmer reg. programmi ecc. L. 1.100.000 base amplificata VHF per FT23 o FT411 -25/40W, 140/170 MHz L. 110.000. CERCO FT780R

Denni Merighi - Via De Gasperi 23 - **40024** - Castel S. Pietro Terme (BO) - Tel. 051/941366. Telefonare ora di cena.

**VENDO** microspia professionale VHF (148 MHz) controllata a quarzo, miniaturizzata (mm 20x40x5), alim. 9 Vcc, sensibilità regolabile. Prezzo L. 280.000.

Barbera Franco - Via Illirico - Milano - Tel. 02/747153.

VENDO ricetrasmettitore per HF 120 W, drake TR4 completo di tutto anche ricambi e manuali a L. 500.000.

Biagio Pellegrino - Via Nazionale 450 - **16027** - Genova - Tel. Uff. 010/5502763 - Casa 0185/47067.

# CARICO FITTIZIO 8404

600 W continui DC 2.8 GHz Connettore N/F

NUOVO!

L. 740,000 + IVA



A richiesta: Raffreddatore ad aria per detto per elevare la potenza fino a 1800 W

L. 240,000 + IVA

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ALTRI CARICHI NUOVI ED USATI A MAGAZZINO - FATECI DETTAGLIATE RICHIESTE

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

DOLEATTO snc

Componenti Elettronici s.n.c.

Via S. Quintino, 40 - 10121 TORINO Tel. (011) 51.12.71 - 54.39.52 — Telefax (011) 53.48.77 20124 **MILANO** - Via M. Macchi, 70 Tel. 02-669.33.88 **SE NON VOLETE SPENDERE** milioni per una regia automatica, noi ti offriamo un'alternativa, 1 centralina + 1 piastra per Jungle. Prezzo conveniente alle prime 10 ordinazioni Jungle in omaggio. A richiesta ponti, antenne, finali, limiter di BF. Affrettatevi.

Giulio Di Carlo - Via Belvedere 10 - **22100** - Como - Tel. 031/522910.

CAMBIO/CEDO Linea SX 117 + HT44, ERE Shack Two, ICOM SM10, Spectrum 48, filtri YK88C1, Fox Tango 455 kHz, FDK multipalm II, Barlow RX, R1000 RX, VS1 Voice, riviste radio ed elettronica. CERCO FT290/FT726 V/UHF, rotatore Az./Zenit, RTX tipo FT7/B, FT77, FT707, lineare 432 > 100 W. Giovanni - Tel. 0331/669674 ore serali.

**SVENDO** Multitrack Recorder TEAC A-3440, Tascam, resitratore altamente professionale a 4 piste indipendenti L. 1.200.000, mixer professionale TEAC n. 3, 8 ingressi, 4 uscite L. 370.000. Rhodes Stage II, piano L. 750.000, sintetizzatore Korg ms. 20 L. 350.000. Preferenza regioni limitrofe.

Marini G. - Via Garibaldi 2 - **34070** - Turriaco (GO) - Tel. 0481/76177.

**CEDO** ricevitore del 1924, freshman Masterpiece perfetto con o senza valvole (5), oppure **CAMBIO** con marconifono V2A integro oppure con fonografo di Edison integro, previa verifica di condizioni di conservazione.

Francesco Ginepra - Via Amedeo Pescio 8/30, - **16127** - Genova - Tel. 010/267057.

**VENDO - CAMBIO - BARATTO** FRG 7 Yaesu come nuovo con filtri e fine Tuning. CERCO Sony 2001 D in condizioni perfette.

Giuseppe Babini - Via Del Molino 34 - **20091** - Bresso - Tel. 02/66501403.

VENDO manuali tecnici serie BC 191, 221, 312 ecc., ARC 1, 2, 3, 5, 27, 36, 44, 45, 55, 60, 95, 111, ARN5, 6, 12, 30, 68, CPRC26, CU52 ecc., CV 31 ecc. Ducati R2/3, FR, FRC, FRR, GRC, I, ME, NC100, 156, 0,0S8 ecc. PP, PE, PDR, PRC6, 8, 9, 10, 74, PRD1, R209, 210, 220, 257, 266, 274, 361, 388, 390, 390A, 394, 395, 516, 648, 728, 744, 746, 808, 839, 847, 1004, 1052 ecc.

Tullio Flebus - Via Mestre 14 - **33100** - Udine - Tel. 0432/520151.

**VENDO** Accordatore Kenwood AT 130 L. 200.000. Filtro attivo Daiwa AF 60k L. 150.000. Ricevitore Icom IC-R71E con imballo e garanzia L. 1.300.000 possibilmente zone limitrofe.

Sergio Ballestrazzi - Via V. de Gama 35 - **40131** - Bologna - Tel. 051/6343006.

VENDO RxJRC NRD525, RX Collins 51S1, demodulatore fax telereader FXR550, demodulatore prof. per codici RTTY circa 28 + fax, CW, Paket Wavecom W 4010 L. 1.800.000 libro con le illustrazioni di circa 200 Rx moderni L. 25.000. Filtro Datong SRB2 - eventualmente CAMBIO con RX Drake 4245 - R7 - R7A - JRCNRD515.

Claudio Patuelli - Via Piave 36 - **48022** - Lugo (RA) - Tel. 0545/26720.

**COMPRO** TX Geloso 144/432 MHz, converter a valvole Geloso, Surplus italiano e tedesco, Geloso G/212, G/208, G/218. Oscillatore Lael 145D, oscilloscopio Philips BF PM 3206, ricevitore AR 18. **CERCO** ricevitori Hammarlund.

Laser Circolo Culturale - Casella Postale 62 - **41049** - Sassuolo (MO).

Patrocinio:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ASSOCIAZIONE PRO-LOCO



# 17º MERCATINO del Radioamatore

Organizzato dall'Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Castellana Grotte

Castellana Grotte (Ba) 13-14 aprile 1991

Mercato Coperto - via Leuzzi

Recapiti: Segreteria Pro Loco, piazza Garibaldi (tel. 080/8965191) Sezione ARI, P.B. 87 - 70013 Castellana Grotte (Bari)

Il «MERCATINO» è soprattutto un momento di incontro tra vecchi e nuovi amici nel posto più caratteristico della Puglia.

Ad ogni visitatore verrà distribuito il biglietto d'ingresso gratuito alle «grotte», la cui fama e bellezza trascende i confini della nostra terra.

FILMNETDECODER PCB, components, video in video out. Crystal base L. 100.000 (incl. P & P) Postbus 1501, 3500 BM Utrecht Olanda. Brader Emil - Via Masseltcn, 448 - 2625JC - Delft (Olanda).

**VENDO** trasmettitore TV banda UHF potenza 16 watt. **VENDO** ponti radio su qualsiasi frequenza, antenne dipoli, direttive a 2 o più elementi compressori, finali fino a 2,5 kW. Nuova regia autmatica con piastra Jungle Aiwa. No perditempo.

Giulio Di Carlo - Via Belvedere 15 - **22100** - Como - Tel. 031/522910.

VENDO Commodore SX 64 Executive con Speedos L. 400.000. VENDO inoltre C64 con registratore L. 200.000. VENDO stazione completa BC 604 + BC 603 con staffa veicolare e antenna completa di set ricambi più altro BC 604 e 2 BC 603 in blocco. Carlo Scorsone - Via Manara 3 - 22100 - Como - Tel. 031/274539.

**COMPRO** oscilloscopio doppia traccia stato solido in ottime condizioni max 40 MHz. **COMPRO** H.P. 200 CD purché in ottime condizioni. **VENDO** voltmetro elettronico AC Philips GM 6012 1 mV÷  $300\,\text{V}$ , 2Hz÷1MHz strumento professionale valvolare L.150.000. **VENDO** voltmetro elettronico DC Philips GM 6020 Valvolare 0,1 MV÷1000V,  $100\,\Omega$  ottimo stato strumento professionale L. 200.000.

Mauro Azzolini - Via Gamba 12 - **36015** - Schio (VI) - Tel. 049/8096651 (lasciare recapito).

VENDO a L. 35.000 assortimento 100 transistor BC 547-557, 100 resistenze 4+3 N, 100 condensatori, 100 condensatori ceramici più spese contrassengo. CERCO schema elettrico dell'oscillatore modulato della Mega mod. GB10 o lo strumento stesso. CERCO generatore HF e VHF.

Filippo Baragona - Via Visitazione 72 - **39100** - Bolzano - Tel. 0471/910068.

# \* Provatransistor \* Diodi, zener, regolatori \* Integrati \* Appaiamento \* Ottime condizioni L. 6.800.000 + IVA

DOLEATTO snc

Componenti Elettropici e p.c.

Via S. Quintino, 40 - 10121 TORINO Tel. (011) 51.12.71 - 54.39.52 Telefax (011) 53.48.77

Maggiori dati a richiesta

**CERCO** antenne direttive VHF UHF cavo RG213, preampli VHF, UHF, lineari 2 m e 70 cm libro Handbook anni '70+'80 base amplificatore VHF istruzioni per Digicom 4.01, 4.02, 5.01 accordatori telecomandati per filari con G wire. Rispondo a tutti. Antonio Marchetti - Via S. Janni 19 - **0423** - Formia - Tel. 0771/28238. Telefonare dopo le 20.00.

**VENDO** valvole provate e firmate garantite al 100%, ricambi subminiatura per esempio tipi: Somigliariti alle categorie 1A04, accensione C/C, tipi: 6021 Subminiatura a 6,3 volt, tipi miniatura C/C somiglianti alla categoria 1T4, 1L4. Accensione C/C. Tipi con calodo accensione in C/alternata categoria 6BA6, 6BE6. 12AU7 ecc.

Tipi Octal somiolianti ad attacchi come 6U6, 6L6, ecc. A quattro piedini come 80, 83, 30; VT2, tipo americano a quattro piedini in C/continua come A 409, ecc. Europeo a cinque piedini europee a croce tipo americano come la 807, 307A, 814 ecc. Tipo con zoccolo a vaschetta tipo ECH 3 - EF9 ecc. Tipi a sei piedini come la 78, 77, 57 ecc. Tipo a 7 piedini come la 6A6, 4E27, 813 ecc. Tipi speciali Noval come le EL41, UL41, EF41 ecc. Tipi Loctal come la IN5, 1LC6 ecc. Tipi Octal grande come le ARP12, AR8, ATP4, ecc. a cassa da morto come la ATP7, ARP4 ecc. Speciali come 4X150A, 2C43, 2C39, 100TH, 250 TH ecc. Tipi triodi grandi riuovi. Raffreddamento naturale 750 W. Anodo 2000 volt, Filamento 11 volt. Zoccolo in bronzo pensate, anodo in testa costruzione 1928 europei a esaurimento anche come collezione cm 35 x 11 tipi della Wermak Magnetron Glaiston, cavità procellane forate cm 12 x 1 per antenne. Zoccoli per sopradette valvole, variabili isolamenti da 600 volt a 2000 volt. Tasti USA, cuffie di tutti i tipi e del 1930/35 2000 + 2000 e 4000 + 4000 Ω. Apparati Surplus tipi come BC 312, BC 603, PRC 26, PRC10, ARC3, SCR522, R390A e così via. Per ulteriori chiarimenti scrivere o telefonare ore 07.00 ÷ 21.00 a:

Silvano Giannoni - Via Valdinievole 27 - C.P. 52 - **56031** - Bientina - Tel. 0587/714006.

VENDO Computer Philips MSX2 - 128 KB - VG8235, programmi compresi; Home office, Designer, Sistema Operativo MSX-DOS + stampante grafica VW-0020, 80 colonne + NR 2 Joy-Stick. Al migliore offerente.

Gioacchino Quartarone - Via Alcibiade 27 - **96100** - Siracusa - Tel. 0931/782624 telefonare ore serali.

| Spedire in busta chiu | sa a: Mercatiņo postale c/o Soc.        | Ed. Felsinea - Via Fattori 3 - 40133 Bo | ologna                                                                                                              | 150      |
|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nome                  | Cognor                                  | ne                                      | OBBY luti.                                                                                                          | 4/91     |
| Via                   | n cap                                   | città                                   |                                                                                                                     |          |
| Tel. n                | TESTO:                                  |                                         | sato a: - □ CB - □ COMPUTER - □ HOBBY - □ SURPLUS - □ SATELLITI SUMENTAZIONE visione delle condizioni porgo saluti. | (firma)  |
|                       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 100-20-11-2                             | = AZ A= = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                             | (S)      |
|                       | 8-9-                                    |                                         | Interessato a:  OM - D CB -  H-FI - D SU  STRUMENT  Preso visione da                                                | Abbonato |

# **OFFERTA SPECIALE** OSCILLOSCOPIO TIPO USM117 **PROFESSIONALE**

- ° DC 6 MC usabile a 10 MC
- ° Linea di ritardo
- ° Due canali
- <sup>o</sup> Asse tempi variabile
- A cassetti
- ° Sensibilità 10 millivolts
- ° Costruzione solida, professionale
- ° Stato solido
- ° CRT rettangolare 6x7 cm
- ° Rete 220 V
- ° Funzionante, pulito, collaudato L. 320.000 + IVA

° USM117: corredato di multimetro

digitale N.L.S. nuovo mod. LM300 - 31/2 Digit

L. 350.000 + IVA

**DOLEATTO** snc Componenti Elettronici 10121 TORINO - Via S. Quintino, 40 Tel. (011) 51.12.71 - 54.39.52 Fax (011) 53.48.77 20124 MILANO - Via M. Macchi, 70

RICEVITORE Galaxy R530, standard Signal Generator General Radio 1001-A, oscilloscopio Marconi e Q-metro Siemens da revisionare, ponte RCL Heathkit, vari strumenti Rode Schwarz VENDO Walter Horn - Via Pio IX. 17 - 40097 -Tel. 051/822269.

VENDO FT757GX, ricetrasmettitore sintonia continua HF, AM, FM, SSB, CW con filtri stretti + Mic tavolo + FP757HD (alimentatore 25A con altoparlante esterno). VENDO antenna Tuner Home Made. Tutto in ottime condizioni. Prezzo di mercato. Astenersi perditempo.

Luca Viapiano - Via Etruria 1 - 40139 - Bologna -Tel. 051/534234 (ore pasti).

VENDO Lineare IL 200 nuovo 200 kl. BV 131 100 kl Galaxy Saturn KO in RX A/L 250 kl trattabili. CERCO autoparlante esterno per Sommerkamp 902 DM. Luigi Grassi - Via Località Polin 14 - 38079 - Tione (TN) - Tel. 0465/22709.

... Amplificatore per giradisci, amplificatore per giradischi.

Alberto Rodelmi - Via Amodei 6 - 46100 - Mantova - Tel. 0376/323028.

# its Elettronici

## RS 278 L. 12.000

# PUNTO LUCE ELETTRONICO A LED

220 V ca.

320 U Con sel si accendeno alla termione di rete 220 Vca. segnalandone con la sua presenta si qualetta apprencibilitam fazadonante a 220 Vca la prodo de insulta mente a basa accercibilita.

Pade sener segnificato a qualetta apprencibilitam fazadonante a 220 Vca la prodo de insultamente a basa accercibilitamente de insultamente alla prima di correctiva falla consa del la modo particolate a deglie penerari nelle manere del samalita.

Ustonic portirà a suo pluricarento, fare accendere quanti e quali 120 desferen.

desidera. Molte altre applicazioni vi saranno suggeste dalla vostra fantasia. Lasacchimento del dispositivo è di soli 16 mA.



# RS 279 L. 52.000

Tel. (02) 669.33.88

BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI
PROFESSIONALE

En dispositivo, costrado su due diversi citacia stampata, col quale el core
tente de la compositivo del la compositivo de la compositivo de la compositivo del la compositivo de

Server and

# RS 282 L. 27.000

# LAMPEGGIATORE BILAMPADA PER

LAMPEGGIATORE BILAMPADA PER AUTO AUTOCARRI ANTIFURTI

5 un dispositivo che sene a far tampeggiare dei lamped contemporamenterio di alternisi senette. Li immune opportunis si sedentos minite un apposito devisitore.

20 al Vice para di accesso di contemporamente i Li immune opportunis si sedentos minite un apposito devisitore.

20 al Vice para di accesso statis come autoriare di periode non anticorario por richitamente interactione in atternet di attenuto anticorario por richitamente interactione in attenut di attenuto anticorario por richitamente interactione in attenuto del protecta mensimo al 11 v. 14 silv. a discreta di accesso di contempo di accesso del protecta mensimo al 11 v. 14 silv. a di accesso di

il dispositivo può essere alloggiato nei contenitore LP 452. Per facilitare i collegamenti esterni, il NIT è completo di morsettiera.

# RS 283 L. 29.000

#### MICRO RICEVITORE F.M. - A.M.

Orante di funtionimento lo Super Resistone E attato empria mobalisti in Propuetta i lo importano. La lini empria mobalisti in Propuetta i lo importano. La lini cua frequenta comprima la 7.4 e 1,515 Milla saladiri 85-92,59-106. 1707-173. 12 e 12 e 50 Milla saladiri Refla prima gamma al postenon accoltane emissioni soggial trasminenti del fondi fosi più S. 25-80, escenti trasminenti le comunicazioni en ameri è atune di cosi propietti con segui altra si la liscolto più a vivere con qualimenti arricolare o cui pre l'alimentazione occorre una normate la morticolare pre l'alimentazione occorre una normate la simple.



### RS 280 L. 55,000

# RELÉ A COMBINAZIONE

ELETTRONICA unation I niver pulsario di data tatifera veragino premiuti nella corresione. Ilimpiano di satista pisoni appositiva etc. a cilviere e primaccio mediabile, perchi goni rela due di preme cal cilviere di consultata di premiuti di consultata in consultata di consultata di consultata in consultata consultata consultata di consultata premiuti di consultata consultata di prima consultata premiuti di consultata premiuti di consultata consultata in estimato di consultata premiuti di consult



# RS 281 L. 16.000

# AMPLIFICATORE D'ANTENNA PER AUTORADIO

AUT UNITABLE.

Open in varia graims of frequestra compress tes 100 Mtz e 120 Mtz. to., 
Open in varia graims of frequestra compress tes 100 Mtz e 120 Mtz. to., 
Open in variation of testa solution (100 Mtz.) 

open of entrate of entrate of testa solution (100 Mtz.) 

open of entrate o







Per ricevere il catalogo generale utilizzare l'apposito tagliando scrivendo a:

**ELETTRONICA SESTRESE sri** VIA L. CALDA 33/2 - 16153 GENOVA SESTRI P. TELEFONO 010/603679 - 6511964 - TELEFAX 010/602262

| NOME     | COGNOME |  |
|----------|---------|--|
| NDIRIZZO |         |  |

C.A.P. \_\_\_\_ \_ CITTÀ .



05

# I.L.ELETTRONICA S.R.L.

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE

VIA AURELIA, 299 19020 FORNOLA (LA SPEZIA) 0187 - 520600

# SPECIALISTI IN RADIORICEZIONE!!!

YAESU FRG 9600



Ricevitore sintonia continua da 60 MHz a 905 MHz.

Possibilità di espnadere la ricezione fino a 1300 MHz

Pagamenti rateali.

Lit. 995.0000

# STANDAR AX-700



Scanner con analizzatore CRT incorporato.

Riceve in AM e FM Larga e stretta da 50 MHz a 905 MHz. 100 Memorie

IC R 7000 E



rate da L. 184,000 mensili





PALCOM 532

BANDA AEREA PROFESSIONALE



100 memorie - 118-140 MHz - Lit. 349.000 FAVOLOSO!

AR - 1000



AM/FM 28-600 MHz 800-1300 MHz Rich. quotazione

YUPITERU MVT 5000



AM/FM 25-550 800-1300 in continua! Rich. quotazione

AR - 3000



Da 100 kHz a 2036 MHz sintonia continua All Mode SSB/AM/ CW/FMN/ **FMW** Prezzo: rich. quotazione o rate da

Lire 69,000 al mese.

# ICOM IC R-100

Ricevitore sintonia continua da 100 kHz a 1856 MHz in AM e FM (N e W). Prezzo a richiesta. Pagamenti rateali da Lit. 39.000 al mese



ICOM R-1

Ricevitore Palmare a sintonia continua da 100 kHz a 1300 MHz AM e FM (N/W) Rich. quotazione



REXER SS50 OFFERTA SPECIALE L. 395.000



50 memorie - 26-30 66-88 110-138 138-176 380-512

# YUPITERU MVT 6000





lità di plancia estraibile auto. Riceve da 500 kHz fino a 905 MHz/AM/ FM (N,W). FM Stereo 88-108



Ricevitore scanner veicolare/base Riceve in sintonia continua in AM e FM (N) da: 25-550 e 800-1300. Prezzo favoloso



Frequenza: 26-28 MHz Pot max.: 3.000 W Imp. nom.: 50  $\Omega$  Guadagno oltre 9,5 dB

SWR. max.: 1,2÷1,3 agli estremi su 160 CH

Alt. antenna: 8.335 mm 3/4 λ cortocircuitata



Antenne

distributore autorizzato

# **Elettronic SERVIS**

di Anzalone Lorenzo Via Benevento, 16 84091 BATTIPAGLIA – SA

- PRO.CO.M.E.R. srl

Via L. Ariosto 10/2 70043 MONOPOLI - BA Nuovo catalogo generale antenne inviando L. 1.000 in francobolli

h. 8335 mm.

Tel. (049) 71.73.34 - 89.60.700 Telefax (049) 89.60.300

Sede: Via Monte Sabotino, 1 P.O. Box 71 35020 PONTE SAN NICOLÒ (PADOVA) ITALY

# F.lli Rampazzo

Pondata nel 1966

elettronica • telecomunicazioni

# **CENTRALINI TELEFONICI OMOLOGATI**

SL3 - L'esclusivo sistema 1+1 - Viene inserito nella normale presa telefonica e automaticamente permette lo smistamento a due telefoni di tipo normale. Mantenendo la riservatezza è possibile trasferire le chiamate da un interno all'altro. Si può prenotare l'urbana mentre è già occupata, il Vostro SL3 richiama appena questa diventerà libera.

SL5 - È un centralino telefonico anche per ufficio - Una linea urbana + 4 interni. Installazione e utilizzo come sopra descritto

SL

SL5 sa - Oltre a tutte le funzioni dell'SL5, aiuta anche come sorvegliante mediante il servizio Baby-sitter. Ideale quindi per la casa, il negozio, il bar e per l'ufficio. Conversazione interna ed esterna contemporaneamente.

SL8 - Mini centralino - 2 linee esterne - 6 interni - Sofisticato autocommutatore privato (PABX) che consente a 6 utenti di condividere 2 linee esterne.

Avanzato servizio FAX, sia automatico che manuale, atto a sfruttare la linea a lui destinata per il servizio telefonico uscente.

Contribuisce a sorvegliare qualsiasi locale dotato di telefono derivato.



SL11 - 3 linee esterne e 8 interni. Oltre alle normali prestazioni telefoniche interne ed esterne sopra descritte, dispone di un'interfaccia verso la stampante per registrare i dettagli della chiamata uscente, (numero chiamato, durata conversazione). Servizio "Monitoring" per sorvegliare un'area o una stanza, possibilità d'uso di telefoni "decadici" e mediante prefissi è possibile la connessione a linee e servizi speciali.



# CONDIZIONI PARTICOLARI AI RIVENDITORI

PER RICHIESTA CATOLOGHI INVIARE L. 4.000 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI ABBIAMO INOLTRE A DISPOSIZIONE: ACCESSORI - SPINE - PRESE - CAVI - ECC... TELEFAX - SEGRETERIE TELEFONICHE - DISPONIA-

KENWOOD - YAESU - ICOM - ANTENNE CB: VIMER - C.T.E. SIGMA APPARATI CB: MIDLAND - MARCUCCI - C.T.E. - ZETAGI - POLMAR -COLT - HAM INTERNATIONAL - ZODIAC - MAJOR - PERTUSSE - INTEK - ELBEX - TURNER - STÖLLE - TRALICCI IN FERRO - ANTIFURTO AUTO - ACCESSORI IN GENERE - ecc. SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO

# MISTER MIXER

Andrea Stopponi

# Un mixer stereofonico alla portata di tutti, con... qualche pretesa in più!

Caratteristiche tecniche

ingressi stereo:

Phono 1: magnetico 3 mV/10 k $\Omega$  eq. RIAA Phono 2: magnetico 3 mV/10 k $\Omega$  eq. RIAA

Ausiliare 1: 100 mV/100 kΩ

Microfono magnetico stereo: 5 mV/100 k $\Omega$ 

Uscita master: 775 mV 0dB

Uscita preascolto: max 2.2 W 10% THD - 0.5 W < 1% Rapp. S/N > 65 dB risp. 100 - 15 kHz, carico 8-  $32 \Omega$ .

La realizzazione di apparecchiature audio per la catena Hi-Fi domestica sono, a torto, spesso considerate ostiche da molti autocostruttori che ricorrono ad apparecchiature commerciali ad alto prezzo per timore di insuccessi: ronzii ineliminabili, distorsioni spaventose; ma se si opera con intelligenza questi problemi possono "facilissimamente" essere aggirati.

Questa volta propongo un banco di mixaggio le cui caratteristiche in rapporto al prezzo dell'intero circuito sono abbastanza allettanti.

Si tratta innanzitutto di un piccolo mixer per uso domestico ed hobbistico che bene si presta anche all'uso "work" in piccole discoteche o sale da ballo (figura 1, 2 e 4).

Certo non si possono pretendere ingressi versatilissimi di tipo bilanciato, "panpot" ed effetti speciali, ma potrete disporre di un onesto apparato dotato di due ingressi phono magnetici, un ausiliare ottimo per il CD o tape deck, un microfono stereo, miscelabili tra loro.

A questo proposito vorrei dire che più i







potenziometri hanno corsa lunga meglio è, in quanto i mixaggi risulteranno più proporzionali e graduali; insomma sono molto più maneggevoli e facili da utilizzare.

Un utile alimentatore, molto classico peraltro, permette l'uso del mixer a tensione di rete (figura 3a).

Se opterete per l'alimentazione a pila basteranno due pilette piatte da 9 volt (figura 3b).

Il mixer si compone di una basetta principale (figura 1 e 2) in cui sono posti tutti i componenti essenziali all'utilizzo del mixer stesso, mentre in un circuito stampato più piccolo (figure 4), connesso alla basetta precedente con alcune connessioni contraddistinte con lettere alfabetiche, potrete realizzare un preascolto in cuffia: si tratta di un accessorio non essenziale ma utilissimo, specie in discoteca, che dà la possibilità all'operatore di ascoltare il segnale presente in un altro ingresso mentre il brano musicale precedente viene diffuso sull'uscita principale. In tal modo sarà possibile preparare al meglio i vostri mixaggi, come nei più importanti locali.

# Componenti per MISTER MIXER (sez. Audio)

 $R1 - R4 - R5 - R8 = 820 \Omega$ 

R2 - R3 - R6 - R7 - R45 - R47 - R48 = 1 k

 $R9 - R12 - R39 - R40 = 5.6 k\Omega$ 

 $R10 - R11 - R35 - R36 = 1 k\Omega$ 

R13 - R14 - R15 - R16 = 47 k

 $R17 - R18 = 8.2 k\Omega$ 

 $R19 - R21 - R23 - R25 = 33 k\Omega$ 

R20 - R22 - R24 - R26 = 470 k

 $R27 - R28 = 1 M\Omega$ 

 $R29 \div R34 - R37 - R38 = 56 k$ 

R33 \* - R34 \* = 100 k

R41 - R42 = 33 k

R43 - R44 = 100 k

P1 - P2 - P3 - P4 = Slider doppi 100 k $\Omega$  Lin.

 $C1 \div C4 - C15 \div C22 = 4.7 \,\mu\text{F} \, 16 \,\text{V}$ 

C5 - C7 - C9 - C11 = 2.2 nF

C6 - C8 - C10 - C12 = 8.2 nF

 $C14 = 330 \, \mu F \, 25 \, V$ 

 $C13 - C23 - C24 = 100 \mu F 16 V$ 

IC1 - IC2 = 4558

IC3 = AN6554





Coloro che preferiranno non servirsi di detto circuito, non cableranno i componenti a monte del commutatore S3a e b.

Il circuito del mixer invece si compone di due preamplificatori equalizzatori RIAA che amplificano il debole segnale presente nelle testine magnetiche dei giradischi, oltre ad enfatizzare quelle frequenze che per la conformazione della lacca del disco e per i limiti della testina sono carenti.

Due circuiti identici, quindi, uno per ogni canale stereo composto anche esso di due sezioni uguali. L'ottimo 1458, integrato conosciutissimo, viene utilizzato in queste sezioni. Nessuna amplificazione, invece, per l'ingresso ausiliario che, essendo di maggiore ampiezza, non ne ha assolutamente bisogno.

Per il microfono stereofonico, invece, si opererà una amplificazione di tipo lineare, senza equalizzazione, mediante 1/2 IC3, AN6554. Alle uscite di ogni stadio vi sono i potenziometri per dosare al meglio i segnali disponibili.

A monte di essi una ulteriore amplificazione, detta di "master", renderà il segnale atto al pilotaggio di amplificatori di potenza utilizzando l'altra parte restante di IC3.

Coloro che gradiranno avere l'uscita con ampiezza regolabile dovranno porre in uscita un ulteriore potenziometro stereofonico (47 k x 2) in modo da creare un partitore sulla stessa. Essendo però dotati di livello regolabile pressocché tutti i finali di potenza, questo controllo è talvolta inutile.

Sempre sull'uscita è stato previsto un'ulteriore presa di segnale per la registrazione.

Cosa dire del circuito di preascolto? Basterà ritornare un poco indietro ricordando l'uso di questo optional per avere chiaro ogni punto.

Verranno prelevate a monte dei potenziometri tutte le sorgenti di segnale (già amplificate e corrette) e condotte ad un doppio commutatore per la loro selezione, compresa la possibilità di riascolto della stessa uscita master. Poi, connesse ad un piccolo amplificatore stereofonico della potenza di circa 1+1 W per il pilotaggio della cuffia del DJ.

Un comodo controllo di volume ottimizzerà l'ascolto.

È bene ricordare che solo il preascolto viene alimentato a tensione singola, mentre tutti gli altri circuiti sono a tensione duale.

Per quanto riguarda la realizzazione vi rassicuro che non ci sono tarature ed il circuito, se ben assemblato, funzionerà subito.

Consiglio l'uso di zoccoli per gli integrati e, se possibile, connettete una piccola aletta per minidip sull'integrato del preascolto.

Sarà buona regola usare per tutte le connessioni del cavo schermato di buona qualità; le connessioni di massa dovranno essere poste a zero volt in un unico punto e, assolutamente da evitare, la presenza di anelli di massa. Anche il contenitore di tipo metallico dovrà essere posto a massa nello stesso punto.





S3A e B = doppio com. 2 vie 6 pos. C31 + C35 = 220 nF C36 + C39 = 100 μ 16 V el. P5 = 10 kΩ IC6 = TDA 2822 R51 - R52 = 4.7 Ω

figura 4 - Circuito di preascolto (opzionale).



Predisposizione componenti (preascolto).

All'esterno del cabinet dovrà essere presente un pin di collegamento di terra per i giradischi e l'ampli.

Utilizzate per tutte le prese input, output dei connettori pin/din, la cui calza o negativo non sarà connessa a massa sul contenitore, ma, attraverso il circuito, nel solito punto di "zero". In definitiva i due conduttori, polo caldo e calza dovranno essere isolati dalla carcassa.

Altra precauzione potrebbe essere quella di collocare l'alimentatore in box differente da quello del mixer, eliminando così ogni pericolo di ronzii di rete.

Essendo numerose le connessioni a filo ed il "layout" abbastanza complesso, vi consiglio estrema precisione a cura.

Negli apparecchi audio un cablaggio ordinato e ottimizzato è la necessaria premessa di un sicuro risultato: il caos nelle filature è fonte di problemi, di inneschi e rumore.

Consiglio l'adozione di un box di tipo "regia" ossia frontale orizzontale leggermente inclinato; montate gli slider verticalmente, come da stampato, con manopole di facile presa.

Infine per una corretta manutenzione degli apparechi spruzzate sugli sliders l'apposito spray alla grafite per evitare, durante i mixaggi, spiacevoli "Skkraaks!!!" causati da sporco sulla superficie del componente o sullo strisciante stesso.

L'uminidità, nemica numero uno assieme alla polvere, dei potenziometri, non potrà così deteriorare il vostro gioiello.





Per il microfono e la cuffia del preascolto consiglio l'uso di due connessioni jack stereo, del tipo 6,5 mm per garantire maggiore robustezza.

A questo punto mancano solo, se avete di già ampli e casse, due piatti che verranno scelti tra i più affidabili e veloci alla partenza, due sotto dischi di panno antistatico da usare per il blocco/partenza dei vostri LP e tanta, tanta voglia di

divertirvi.

Questo mixer, comunque, risulta molto adatto anche a tutti coloro che vogliano sonorizzare films, video o proiezioni, nonché nei casi in cui molte colonne sonore facciano parte del commento musicale e, mediante l'ingresso micro è possibile inoltre l'inserimento di un commento parlato.

# **FIERA DELL'AQUILA 1991**

13º Mostra dell'Elettronica 7º Campionaria Generale

la manifestazione si terrà i giorni 4 e 5 maggio 1991

nei capannoni dell'Azienda Servizi Municipalizzati dell'Aquila in località Campo di Pile

Apertura al pubblico dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 20

Segreteria organizzativa: PROMOCENTRO
Via Corridoni 10/A - 67100 l'Aquila
Telefono e fax 0862/41.29.62
Orario d'ufficio: 9,30 - 13.00 dal lunedì al venerdì



RIAE ELETTRONICA D'AVANGUARDIA

# RIAE TELECOMUNICAZIONI srl

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PROFESSIONALI

Corso Lancieri di Aosta, 5F 11100 Aosta - Tel.& fax 0165/363208.

# CTR/80 RICEVITORE DTMF COMPUTERIZZATO PER TELEALLARMI.

Alimentazione: 5 Volt Assorbimento: 190 mA Livello di ingresso BF: 30-800 mV IN/OUT a disposizione: 16 linee

Dimensioni: mm. 100x160

# DEC/16 DECODIFICA-TORE DTMF PER TELECO-MANDI.

Tensione di alimentazione: 10 - 15 Volt Dimensioni: mm. 90x65x20

# IPI/02 USER PORT PER IBM E COMPATIBILI.

Tensione di alimentazione (ricavata direttamente dal BUS): 5 Volt

Dimens.: mm.110x120x10

# PAD/16 PICO-TERMI-NALE PER MICRO-COMPU-TER SU SCHEDA.

Alimentazione: 10/12 Volt Assorbimento medio:

200 mA @ 12 Volt Output BF regolabile: 0-2.5 V pep Dimens.: mm. 100x150

# PTE/05 CODIFICATORE SEQUENZIALE DTMF.

Alimentazione: 12 Volt Assorbimento: a riposo 37 mA @ 12 V in funz. 42 mA @ 12 V Output BF: 0-0.5V RMS Dimensioni: mm.120x65

# RXU/12 RICEV.UHF A SINTESI DI FREQUENZA.

Frequenze di lavoro: 430/470 MHz
Step sintesi: 12.5 KHz
Tens. di alimentazione: 12-15 Volt
Assorb.: 80 mA @ 12 V
Livello BF: 1V pep/600 @ 3 KHz
Sensibilità: 0.3 u V/20 dB sinad @ 3 KHz
Selettività dinamica: 66 dB CH ad.
Intermodulazione: 63 db
Dimens.: mm. 143x108x41

# SYN/10 VC0/10 SINTETIZZATORE E VCO PER IMPIEGHI GENERALI

Aliment.: SYN/10 8-20 Volt VCO/10 12-20 Volt Assorbimento: SYN/10 15 mA @12 V VCO/10 120mA @12 V Liv. ingres. e uscita:10 dBm Impedenza uscita: 50 ohm Dimens. (con contenitore): mm. 80x50x25

# TSQ/01scheda sub-Audio per ripetititore o RICETRASMETTITORE.

Alimentazione: 7-12 Volt Assorbimento: 8 mA Liv. ingresso: 1 Vpep Livello uscita: 1 Vpep Imped. ingresso: 470 Kohm Dimensioni: mm. 75x60

# TSQ/04 SCHEDA SUB-AUDIO A QUATTRO VIE PER RIPETITORE.

Alimentazione: 7-12 Volt Assorbimento: 11 mA Livello di ingresso: 1 Vpep Imped. ingresso: 470 Kohm Livello di uscita: 1 Vpep Dimensioni: mm. 100x80

# TXU/11 TRASMETTITO-RE UHF A SINTESI DI FRE-QUENZA.

Frequenza di lavoro: 430-470 MHz
Step sintesi: 12.5 KHz
Tensione aliment.: 12-15 V
Assorbimento:
in TX 1.2A @ 13 V
in STBY 13mA @ 13 V
Livello BF in: 1V pep/600 potenza di uscita: 4 W
Dimensioni contenitore:
mm. 143x108x41

# TXV/10 TRASMETTITO-RE VHF A SINTESI DI FRE-QUENZA

Frequenza di lavoro: 140-175 MHz
Step sintesi: 12.5 KHz
Tens. di aliment.: 12-15 V
Assorbimento:
in TX 1.2 A @13 V
in STBY 13 mA @13 V
Livello BF in: 1V pep/600
Potenza di uscita: 4 W
Dimensioni contenitore:
mm. 143x108x41

# L'INTERFACCIA TELEFONICA RIAE STF/06

-FULL/ DUPLEX SULLA SCHEDA (NON SERVONO AGGIUNTIVE O ADATTAMENTI).

-CHIAVE D'ACCESSO A 3 CIFRE IMPOSTABILE DALL'UTENTE.
-TIMER DI SICUREZZA, SPEGNE IL TRASMETTITORE DEL POSTO FISSO SE IL COLLEGAMENTO RADIO VIENE A MANCARE.
-SEGNALE D'OCCUPATO AL POSTO MOBILE QUANDO E' GIA'
IN CORSO UNA TELEFONICA INTEGRATA PER UN MIGLIORE DI-

-FORCHETTA TELEFONICA INTEGRATA PER UN MIGLIORE DI-SACCOPPIAMENTO TX/RX.

-INTERFONO CON TELEFONO NORMALE.

-SEGNALAZIONE LUMINOSA SUL POSTO FISSO DI TELEFO-NATA IN CORSO DAL POSTO MOBILE.

-NESSUNA REGOLAZIONE O TARATURA.

-TENS. ALIMENTAZ. 12 Volt, DIMENSIONI mm. 200x125x25.

# **RIAE: LA TECNOLOGIA**



# LOGICA, CHI ERA COSTEI?

# Ovvero

# introduzione all'uso delle logiche programmabili

# IW5BRM GiuseppeLuca Radatti

# Parte II

L'articolo "Introduzione all'uso delle logiche programmabili" che ha visto la luce su Elettronica Flash 2/91 ha suscitato un notevole interesse da parte del pubblico.

Sembra che l'argomento non sia mai stato precedentemente trattato sulle riviste amatoriali.

Ciò è abbastanza strano in quanto i PLD si vedono sempre più spesso nei progetti destinati agli amatori.

Probabilmente il motivo è da ricercarsi nel fatto che i PLD vengono impiegati in questi progetti solo per costringere il Lettore interessato alla realizzazione, all'acquisto del kit (se disponibile) o del semplice PLD programmato, il quale viene ceduto a prezzi tutt'altro che di costo.

Con questo secondo articolo della serie (speriamo che non diventi una cosa tipo le microstrip) continuiamo, come promesso, la trattazione, e vediamo di orientarci un po' nel marasma dell'algebra Booleiana e delle funzioni logiche, conoscenze, queste, indispensabili per sviluppare un PLD.

Nel precedente articolo abbiamo introdotto, per sommi capi

i primi concetti di algebra Booleiana, analizzando alcuni teoremi più importanti.

Continuiamo, ora, con un altro concetto basilare nell'algebra Booleiana, ossia chiariamo la differenza fondamentale che esiste tra complemento e dualità.

Il Complemento di una funzione logica qualsiasi, viene realizzato anteponendo alla funzione il segno "/" (che corrisponde alla funzione logica NOT).

Per esempio, la funzione complemento di:

$$a = (c \bullet / b) + d$$

risulta essere:

$$/a = /((c \bullet /b) + d)$$

La funzione duale, invece, si ottiene sostituendo tutti gli 1 con gli 0, tutti gli 0 con gli 1, tutti gli AND con gli OR e tutti gli OR con gli AND.

Prendendo la stessa funzione dell'esempio precedente:

$$a = (c \cdot /b) + d$$

la funzione duale diventa:

$$a = (c+/d) \cdot d$$

Vediamo di utilizzare tutti i teoremi enunciati fino ad ora per semplificare una equazione logica.

Prendiamo, la seguente funzione:

$$/ \bullet (/a) = /(b \bullet c + 1)$$

Tale equazione può venire semplificata nel seguente modo:

$$a = /(b \cdot c + 1)$$
  
 $a = /(b \cdot c) \cdot /1$   
 $a = /(b \cdot c) \cdot 0$   
 $a = 0$ 

applicando i vari teoremi fin qui analizzati e la definizione di funzione complementare.

Vediamo, ora, come semplificare una equazione logica complessa.

Il procedimento di semplificazione di una qualsiasi funzione logica è mirato a ricavare una nuova funzione che rispecchi la stessa tavola della verità di quella di partenza, riducendo il più possibile il numero delle variabili e/o'dei termini.

Prendiamo, la seguente funzione:

$$F = (x \bullet / z) + ((x + y) \bullet / z)$$



Questa funzione ha tre variabili e tre termini.

Tale funzione può essere semplificata applicando i seguenti passaggi:

$$F = (/z \bullet x) + (/z \bullet (x + y))$$

$$F = /z \bullet (x + (x + y))$$

$$F = /z \bullet ((x + x) + y)$$

$$F = /z \bullet (x + y)$$

A questo punto la funzione non può essere ulteriormente semplificata in quanto non è possibile applicare nessuno dei teoremi ottenendo una ulteriore riduzione del numero dei termini o delle variabili.

Quando una funzione, una volta semplificata, si presenta nella forma:

$$F = Mx \bullet My \bullet \dots Mn$$

dove i termini "M" sono delle somme contenenti tutte le variabili (in forma negata oppure no), si dice che l'equazione è espressa come prodotto di somme e i termini "M" vengono chiamati "Maxterms".

Quando invece la funzione è del tipo:

$$F = mx + my + mz + \dots mn$$

dove i termini "m" sono dei prodotti contenenti tutte le variabili (in forma negata oppure no), si dice che l'equazione è espressa come somma di prodotti e i termini "m" vengono chiamati "mintermes".

Dato un certo numero di variabili (ad esempio 3) esiste un numero limitato di combinazioni che permettono di legare insieme con una funzione AND oppure OR tali variabili.

È possibile, quindi, riscrivere

costruire una tabella estremamente utile.

Nel caso di tre variabili a, b, c, possiamo scrivere che:

$$a + b + c = M0$$
  
 $a + b + /c = M1$   
 $a + /b + c = M2$   
 $a + /b + /c = M3$   
 $/a + b + c = M4$   
 $/a + b + /c = M5$   
 $/a + /b + c = M6$   
 $/a + /b + /c = M7$ 

dove i termini M0 ... M7 vengono definiti Maxterms.

Similarmente, possiamo costruire una tabella analoga per la funzione AND.

Quando la funzione si presenta sia come somma di minterms che come prodotto di maxterms, si dice che è espressa "in forma canonica". Per esempio, osservando attentamente le seguenti funzioni:

$$F = (/x \bullet y \bullet / Z) + (x \bullet / y \bullet / Z) + (/x \bullet / y \bullet / Z)$$
  
$$F = (x + y \bullet / Z) + (x \bullet y \bullet Z) + (/x \bullet / y \bullet / Z)$$

possiamo osservare che la prima funzione risulta espressa in forma canonica in quanto somma di prodotti (minterms), mentre la seconda no in quanto contiene un termine misto.

Utilizzando, a questo punto, le tabelle dei minterms e dei Maxterms appena costruita, possiamo riscrivere l'equazione informa canonica, come somma di minterms ossia:

$$F = m2 + m4 + m0$$

il che risulta senz'altro più leggibile oltre che più pratico ...

Spesso, trascrivendo le funzioni in forma canonica, può capitare che non tutte le variabili compaiono in tutti i termini.

Per ovviare a questo problema, è sufficiente manipolare leggermente l'equazione introducendo i termini mancanti.

Per esempio, supponiamo di avere la seguente funzione:

$$\mathsf{F} = (\mathsf{x} \bullet \mathsf{y} \bullet \mathsf{z}) + (/\mathsf{x} \bullet \mathsf{y})$$



Tale funzione non può essere trascritta in forma canonica come somma di minterms, in quanto il secondo termine manca della variabile z.

Ricordando, tuttavia, i vari teoremi, possiamo "complicare" l'equazione precedente nel seguente modo:

$$F = (x \bullet y \bullet z) + (/x \bullet y)$$

$$F = (x \bullet y \bullet z) + (/x \bullet y \bullet 1)$$

$$F = (x \bullet y \bullet z) + (/x \bullet y \bullet (z + /z))$$

$$F = (x \bullet y \bullet z) + (/x \bullet y \bullet z) + (/x \bullet y \bullet /z)$$

il che può essere anche scritto come:

$$F = m7 + m3 + m2$$

Il procedimento seguito fino ad ora può anche essere applicato ai prodotti di Maxterms, semplicemente utilizzando i duali dei teoremi e postulati applicati nell'esempio precedente.

La comodità delle forme canoniche, tuttavia, non è soltanto quella di poter scrivere equazioni facilmente leggibili e più compatte. È possibile, infatti, convertire una equazione espressa come somma di minterms in una espressa come prodotto di Maxterms abbastanza facilmente.

Prendendo, ad esempio, la funzione:

$$F = m2 + m5 + m7$$

ossia:

$$F = (/a \cdot b \cdot /c) + (a \cdot /b \cdot c) + (a \cdot b \cdot c)$$

per prima cosa ricaviamo la funzione complemento, prendendo-tutti i termini che non sono rappresentati nella funzione di partenza:

$$/F = m0 + m1 + m3 + m4 + m6$$

ossia:

$$/F = (/a \cdot /b \cdot /c) + (/a \cdot /b \cdot c) + (/a \cdot b \cdot c \cdot c) + (a \cdot /b \cdot /c) + (a \cdot b \cdot /c)$$

a questo punto, applicando il metodo dualità-complemento, otteniamo:

$$F = (a+b+c) \bullet (a+b+/c) \bullet$$
$$(a+/b+/c) \bullet (/a+b+c) \bullet (/a+/b+c)$$

cioè:

$$F = M0 \cdot M1 \cdot M3 \cdot M4 \cdot M6$$

È estremamente interessante notare che ogni Maxterm è il duale del minterm dello stesso ordine e viceversa. Quindi, volendo convertire una funzione da una forma canonica all'altra è sufficiente solo sostituire gli operatori OR con gli AND e viceversa, introducendo nell'equazione i termini duali che non compaiono in quella di partenza.

La conversione di una equazione logica dalla forma standard a quella canonica e successivamente da una forma canonica all'altra, permette di semplificare l'equazione in maniera molto più "friendly" rispetto alla stessa operazione eseguita sulla equazione in forma standard.

Termino qui questa seconda parte dedicata interamente alla noiosissima, ma altrettanto indispensabile, algebra di Boole.

Se l'interesse dimostrato dai Lettori nel primo articolo della serie non verrà meno vedremo di continuare la trattazione sull'argomento, magari analizzando lo sviluppo di un PLD dall'inizio alla fine in modo da vedere in pratica i vantaggi, gli svantaggi, i limiti e i problemi che questi dispositivi possono comportare.

Chi avesse necessità di qualche chiarimento potrà mettersi in contatto con il sottoscritto tramite la Redazione.

A tal proposito vorrei scusarmi con alcuni dei Lettori che hanno avuto problemi nel contattarmi negli ultimi tempi.

In questo periodo, tra studio, lavoro e altre piacevolezze simili, trascorro il 99,999% del tempo fuori casa e passo dalla Redazione molto di rado. Leggo quindi, la posta solo una volta al mese o anche meno.

Prego, pertanto tutti i Lettori che avessero necessità di chiarimenti su quanto pubblicato di non scrivere, ma telefonare in Redazione lasciando un recapito, in modo da poter essere contattati al più presto possibile.

Approfitto, inoltre, di questo articolo per lanciare un appello ad un Lettore di Rimini di nome Antonio che mi aveva scritto alcuni mesi or sono per un problema riquardante il mio sincronizzatore TV per gli oscilloscopi: Antonio, per favore, scusami, ma pur avendo scritto la risposta da tempo, ho perso la busta che mi avevi mandato (sulla quale ovviamente, in accordo alla legge di Murphy, c'era il tuo indirizzo), per favore telefona in Redazione e comunica nuovamente il tuo indirizzo o il telefono in modo che io possa contattarti al più presto possibile.



# ABBIAMO APPRESO CHE...

News dalla DDC!

Ecconata in casa ILC Data Device Corporation una nuova serie di controllori di potenza a stato solido: gli SSP-21110.

Veloci ed affidabili nella commutazione, rispondono a grossi sovraccarichi in soli 10µS, o secondo la nota curva l²T negli altri casi.



Al contrario dei disgiuntori elettromeccanici, gli SP-21110 evitano il rimbalzo del contatto, gli scintillamenti e tutti quegli inconvenienti facilmente immaginabili. Inoltre, attraverso la circuitazione interna è possibile pilotare le commutazioni tramite segnali logici.

Ottima e possibile l'interfacciamento in parallelo di più dispositivi, tutti muniti di autoprotezioni e memoria termica, necessaria a ridurre i tempi di innesco in caso di ripetuti tentativi di funzionamento in condizioni di sovraccarico.

Gli SSP-21110 da 28 volt sono disponibili per 2, 7, 15, 20, 25 ampere entro contenuti in contenitori metallici ermetici che ne permettono il funzionamento a piena potenza per un range di temperature compreso fra -55 e +125°C.

Per saperne di più:

Microelit S.p.A. att.ne sig. Schiavello - via Sardegna, 1 - 20146 MILANO - tel.02/4817900

Le industrie Formenti S.p.A. hanno presentato un nuovo videoproiettore Zenith da 40 a 120 pollici con caratteristiche tecnologiche professionali, il primo di una serie di accessori elettronici professionali che appariranno sul mercato.

Lo ZENITH, grazie alla assoluta

rilevanza delle sue caratteristiche tecniche, si presenta come indispensabile strumento in occasione di incontri, meeting o manifestazioni di vario genere, grazie anche alla possibilità di interfacciamento con sistemi elettronici integrati, in grado di fornire così prestazioni di elevatissima qualità.

Per saperne di più:

Industrie Formenti Italia S.p.A. via Ozanam, 32 - 20049 CONCO-REZZO MI - tel.031/270477-270176

Analizzatori Logici Duali.

Ecco la soluzione PHILIPS all'acquisizione dei dati nelle schede digitali. Attraverso una nuova configurazione Hardware, gli analizzatori di stati logici PM 3580, permettono l'acquisizione simultanea e per ogni canale dei dati di STATO e TIMING con un solo set di sonde.



Ecco quindi facilitata e resa pió affidabile la funzione di controllo degli stati logici di una scheda digitale, essendo ora necessario effettuare cablaggi per un numero di sonde ridotto del 50%,e riducendo quindi della stessa percentuale i rischi di errore e i tempi di controllo.

Essendo molto estesa la trattazione su questa nuova ed interessante famiglia di analizzatori, comprendente ben quattro modelli, ciascuno ottimizzato per le varie aree di ricerca e di sviluppo, vi invitiamo a rivolgervi a: Philips S.p.A. Rep. T&M - v.le Elvezia, 2 - 20052 MONZA (MI) + tel.039/3635240-248-249

La EPSON presenta una nuova serie di diplay alfanumerici a cristalli liquidi, studiati per soddifare ogni esigenza. Si parte infatti dal modello EA-D D16015AR con una area visiva di 64,5 x 13,8 mm, fino ad arrivare al EA-D D40025AR generoso fino a 154,4 x 15.8 mm. Attraverso l'incremento del contrasto (che è stato raddoppiato) e dell'angolo longitudinale (+10), si è aggirato ovviamente il problema della scarsa intelleggibilità dei caratteri, che questa nuova serie custodisce in una memoria RAM capace di generare il set ASCII di 96 caratteri unitamente ad altri 92 simboli.

Evitando di elencare gli innumerevoli settori in cui questa serie può trovare applicazione, potete chiedere informazioni a: sig.a Pasqualin/sig. Verga - EPSON Italia - tel.02/262331

Alimentatori Switching per ogni esigenza dalla onnipresente CELDIS, che ha recentemente introdotto nel mercato i validi prodotti della Coutant Lambda. Sono gli Ups della serie T100, tipo on line, nelle versioni da 500 a 2000 VA, che fanno buon uso dei tanto amati MOSFET nelle circuitazioni PWM ad alta frequenza, e capaci di ridurne dimensioni e pesi di circa 1/3 rispetto gli attuali prodotti commercializzati.

Alla serie T100 si affianca la OMEGA, alimentatori da 400W con la possibilità di scegliere una o quattro uscite (5, 12, 15, 24 volt) ciascuna regolata da potenziometri multigiro per gamme di tensioni fino al 50%, e a tecnologia flottante, così da rendere possibili collegamenti serie parallelo con qualsiasi polarità.

Ma non è finita! GENESIS è il nome della nuova famiglia di convertitori DC/DC dalle dimensioni estremamente ridotte e con caratteristiche altamente innovative. Se un Psu normale è in grado di gestire una densità di potenza dell'ordine di 0.15/0.25W/ per cm², i convertitori GENESIS aumentano tale parametro a ben 3W/cm².

È poi possibile collegare fino a 32 dispositivi in parallelo ognuno con un rendimento dell'80% e per temperature fino ad 85°C, con una eccellente affidabilità di funzionamento anche in ambienti particolarmente soggetti alle vibrazioni (Mbtf superiore al milione).

Per saperne di più: CELDIS S.p.A. - via F.IIi Gracchi, 36 - 20092 CINISELLO B.MO MI - tel.02/618391



# **SUONERIA TELEFONICA** INTELLIGENTE

Fabiano Fagiolini

Marchingegno che, pur non pagandovi le "bollette" della SIP, è in grado di donarvi un po' di tranquillità, tenendo alla larga creditori, suocere, amici invadenti ecc.

Il telefono, invenzione meravigliosa, prezioso mezzo messoci a disposizone dalla moderna tecnologia, in sostituibile amico in molteplici attività e chi più ne ha più ne metta, ma... quante scocciature!

Scagli la prima pietra chi non è mai stato svegliato sul più bello della pennichella pomeridiana, per poi sentirsi dire "Mi scusi, ho sbagliato numero!".

E c'è anche di peggio, come il lontano parente che non vedete da dieci anni che vi telefona al sabato sera comunicandovi che verrà a farvi visita con tanto di moglie, figli, suocera e mastino napoletano, o meglio il capo-ufficio, che vi "invita" a fare uno straordinario... la vigilia di Natale.

Inutile continuare l'elenco dei quai che una telefonata non desiderata può procurarci, pensiamo alle possibili soluzioni.

La prima, semplice ed immediata, consiste nel buttare alle ortiche l'odiato apparecchio, ma poi avremmo qualche problema a contattare la morosa; la seconda: staccare il maledetto ogni qualvolta si desidera una certa privacy, ma, se qualcuno avesse urgenza di contattarci, dovrebbe spedire dei piccioni viaggiatori; la terza, e, non faccio per vantarmi, la più logica: realizzare la "suoneria intelligente" che vado a sottoporvi.

Descriviamo brevemente le funzioni che svolge. In pratica solo chi "conosce il trucco" può far suonare il vostro apparecchio: ogni intruso verrà inesorabilmente tagliato fuori, quindi, se avrete l'accortezza di rivelare il vostro segreto solo a pochi amici fidati, potrete godere di una assoluta tranquillità.

Bene, passiamo senza indugio alla descrizione dello:

#### Schema elettrico

Ohibò, chi credeva di trovarsi davanti qualco-

sa di mostruoso, magari utlizzante un microprocessore dedicato, con tanto di riconoscimento vocale, avrà avuto una amara delusione!

Come si vede, infatti, il tutto si basa su di un solo integrato, l'arcinoto CD4093, quadruplo NAND a 2 ingressi, realizzato in tecnologia C/MOS.

La linea telefonica andrà collegata, rispettandone la polarità, ai morsetti L+ e L-.

Lo zener DZ1, tramite D1 e R1, provvede a stabilizzare l'alimentazione del dispositivo, che viene filtrata da C1. Il segnale di chiamata viene disaccoppiato tramite C2 e C3, raddrizzato da D2 e D3, e ridotto in ampiezza da R2, DL4 e DZ2.

Avremo quindi ai capi di R9 una tensione impulsiva a 25 Hz, con un'ampiezza di 5 V circa, il LED DL4 lampeggia avvisandoci di questa condizione. In condizioni di riposo, ovvero senza alcun segnale di chiamata in linea, i condensatori C4 e C5 saranno scarichi, quindi le uscite dei nand 1 e 2, collegati come semplici inverter, saranno a livello logico 1.

La tensione positiva presente in uscita della porta 2, tramite R7 e R8, caricherà C6, quindi l'uscita della porta 3, anch'essa collegata come inverter, sarà a livello logico 0.

L'unica porta collegata "seriamente", ovvero come nand, è la porta 4; questa riceve ai suoi ingressi l'uscita della porta 3 ed il segnale di chiamata ridotto in ampiezza presente ai capi di R9, la sua uscita, in condizioni normali, sarà a livello 1, il cicalino piezoelettrico, collegato tra quest'ultima ed il positivo di alimentazione verrà costretto al silenzio.

All'arrivo dei primi impulsi di chiamata, nonostante il livello 1 presente su un ingresso della porta 4, l'uscita di questa viene inesorabilmente mantenuta alta a causa del livello 0 forzato sull'altro, dovuto all'uscita della porta 3.

Perché la situazione si sblocchi è necessario





che venga caricato C5, cosa che si verifica, in presenza di segnale di chiamata, attraverso D6 e R6; l'uscita della porta 2 commuterà quindi a 0.

A questo punto C6 potrà scaricarsi, tramite D8 e R8, e l'uscita della porta 3 andrà a 1.

Quanto descritto si verifica però ad una condizione: che l'uscita della porta 1 rimanga alta.

Se anche C4 dovesse caricarsi, infatti, l'uscita della porta 1, andando a 0, tramite D7 porterebbe inesorabilmente a 0 l'ingresso della porta 2, forzando lo stato alto della sua uscita.

Da tutto questo discorso si deduce che, affinché il cicalino emetta la sua nota, è necessario che in linea sia prima presente il segnale di chiamata, per un tempo sufficiente a caricare C5, ma non C4, poi il segnale deve essere interrotto, per riprendere alcuni istanti più tardi, in modo che C6 abbia avuto il tempo di scaricarsi, mandando quindi a 1 l'uscita della porta 3.

A questo punto l'uscita della porta 4 sarà libera di traslare tra 1 e 0, quindi il cicalino segnalerà la chiamata "autorizzata" in arrivo.

Oltre a questo, andando a zero l'uscita della porta 4, tramite D9 verrà scaricato C4, forzando a 1 l'uscita della porta 1, che, altrimenti, bloccherebbe il funzionamento del circuito.

È logico che un ruolo determinante viene svolto dal corretto dimensionamento delle costanti di tempo di carica e scarica di C4, C5 e C6, in particolare C4 e C5 si caricano molto più rapidamente di quanto si scarichino, (R3 e R4 vengono baypassate da D5 e D6), C6 si carica in un tempo doppio rispetto a quello necessario per scaricarsi (R7 viene baypassata da D8).

Con questo la descrizone dello schema elettrico può dirsi conclusa; da notare solo che su questo sono stati omessi i collegamenti relativi all'alimentazione dell'integrato, ovvero piedino 7a GND, piedino 14a + 5 V.

Passiamo senza indugio ad alcune brevi considerazioni sulla scelta dei componenti.

# Criterio di scelta componenti

Come accennato in precedenza, le costanti di tempo sono importanti; rispettate il valore delle resistenze, utilizzate per C4, C5 e C6 degli elementi al tantalio.

Il cicalino deve necessariamente essere di tipo piezoelettrico, sia per non caricare la linea che per essere direttamente pilotato dalla porta 4 di IC1.

Non è stato previsto un interruttore di accensione in quanto la suoneria può essere lasciata sempre connessa alla linea telefonica, che, dato il suo ridotto consumo (0,5 mA), non viene affatto caricata.

#### Realizzazione pratica

Un solo integrato, una manciata di altri componenti... **non pretenderete il circuito stampato!** 

Sarò buono, per i più pignoli ecco in figura 2 la traccia lato rame ed in figura 3 il piano di cablaggio completo.

Questo non vuol dire che non sia possibile realizzare il tutto sulla solita basetta millefori, (come credete che io abbia realizzato i primi prototipi?) solo che in questo caso occorre un po' più di attenzione ai collegamenti: la solita "bestiata" è sempre in agguato! Realizzando lo stampato non avrete problemi: inserite i vari componenti come riportato in figura 3, e tutto sarà perfetto.

Naturalmente a patto di rispettare le polarità di diodi e condensatori, il senso di IC1, e, dulcis in fundo, eseguire saldature decenti.

Ovviamente, trattandosi di un C/MOS, utilizzate uno zoccolo per IC1 e prestate particolare attenzione a rimuovere ogni residuo di disossidante presente tra i piedini di questo.

Il tutto andrà inserito in un piccolo contenitore

plastico, nel quale avrete avuto l'accortezza di praticare una serie di piccoli fori in corrispondenza del cicalino. Da un altro foro laterale usciranno i due conduttori, opportunamente segnati, che si collegheranno alla linea telefonica.

# Collaudo e prove finali

La prima cosa da fare è identificare i conduttori della linea telefonica, munitevi quindi del fido tester e verificatene la polarità.

Effettuate quindi i collegamenti come da schema, escludete la suoneria del vostro telefono (non è necessario manometterlo, tutti gli apparecchi hanno un commutatore a questo scopo), che dovrà per il resto rimanere normalmente collegato, e... rintracciate un amico volenteroso.

Spiegate a quest'ultimo che dovrà telefonarvi nel seguente modo: inizialmente, composto il vostro numero telefonico, farà fare all'apparecchio 3 squilli, poi riattaccherà, per ricomporre il numero immediatamente dopo (utili in questo caso i telefoni con memoria dell'ultimo numero composto e ripetizione automatica), lasciandolo a questo punto squillare liberamente.

Durante queste operazioni, voi controllerete il comportamento della suoneria (il diodo LED vi nformerà quando in linea è presente il segnale di chiamata), per i primi tre tentativi del vostro amico il cicalino dovrà rimanere muto, alla seconda telefonata inizierà a suonare.

Successivamente, trascorso un ragionevole lasso di tempo, 5 minuti circa, pregate il vostro collaboratore di telefonarvi ancora, lasciando liberamente squillare il telefono.

Il LED segnalerà la chiamata in linea, ma il cicalino rimarrà inesorabilmente muto!

A questo punto il collaudo può dirsi terminato, se non avete commesso errori il successo è assicurato, potete lasciare sempre inserito Il dispositivo in linea; quando volete ricevere solo chiamate "autorizzate" non dovrete fare altro che escludere la suoneria dell'apparecchio telefonico, ed il gioiellino che avete realizzato farà in modo che solo i pochi amici fidati a cui avrete confidato il vostro segreto siano in grado di mettersi in contatto con voi.

Bene, anche per questa volta è tutto. Con i miei migliori auguri di tante "pennichelle" tranquille, per il momento vi saluto.





# VIAGGIO NEL MONDO DEL MICRO IL MICROPROCESSORE ALLA PORTATA DI TUTTI

Nello Alessandrini

# (2ª parte)

Nel numero precedente sono stati pubblicati gli schemi elettrico e pratico della CPU Z80. Vediamo ora di dare un minimo di spiegazione che consenta al lettore di rendersi conto di quello che può essere una CPU e dei vantaggi ad averla in formato europa.

# Circuito elettrico

Anche se il funzionamento di una CPU è legato al software di sistema (che cambia a seconda di ciò che vogliamo), esistono dei punti fissi hardware che è bene avere presenti. In questo numero ci occuperemo soprattutto di questi e di un modo di applicazione tramite un PC MS/DOS.

Per comunicare con il BUS la CPU utilizza una serie di collegamenti che si dividono in tre parti:

- 1) Linee di indirizzo da A0 ad A15.
- 2) Linee di dati da D0 a D7.
- 3) Linee di controllo.

Le linee di indirizzo partono dalla CPU verso il BUS e vengo-

no separate dai tre integrati 74LS541. In questo modo la CPU è in grado di comandare più schede senza risentire dei carichi. Nella figura 1 è visibile l'interno del 74LS541 e del suo complementare 74LS540.

Come si può notare si tratta di due integrati che hanno il compito di BUFFER, ossia di amplificatori di corrente, e che al loro interno possiedono 8 stadi uguali pilotati da una porta AND.

Quando entrambi i pin dell'AND sono a zero (pin 1 e 19 del 74LS541 o 540) gli 8 buffer possono trasferire i segnali presenti agli ingressi, altrimenti si portano in 3-State, ossia in una condizione d'uscita che non è zero, ma nemmeno 1.



# 54LS/74LS541

# OCTAL BUFFER/LINE DRIVER (With 3-State Outputs)

#### TRUTH TABLE

| INPUTS         |                |             | OUTPUTS     |             |  |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| E <sub>1</sub> | E <sub>2</sub> | D           | LS540       | LS541       |  |
| L<br>H<br>X    | LXH            | H<br>X<br>X | L<br>Z<br>Z | H<br>Z<br>Z |  |

figura 1





Nella condizione di 3-State è possibile applicare all'uscita dei buffer altri segnali senza che questi possano minimamente turbare il funzionamento dei 541 o dei 540. Poiché nel nostro caso i 541 sono utilizzati come amplificatori, i pin 1 sono collegati a massa e i pin 19 sono tenuti a zero dalla condizione dell'uscita di IC1B. Questa porta può venire comandata dal pin 23 della CPU corrispondente al BUSAK. Quando il BUSAK è portato a livello zero (tramite opportune istruzioni) vengono portati in 3-State i tre 541 e sul BUS degli indirizzi è possibile portare altri segnali (ad esempio quelli di un'altra CPU). Nelle nostre applicazioni non ci occuperemo per ora di questo problema e pertanto continueremo a considerare i 541 come semplici buf-

Le linee dei dati non vanno in una sola direzione come le linee di indirizzo, ma possono andare verso il BUS o provenire dal BUS. Nel primo caso la CPU invia i dati in uscita tramite una istruzione di OUT, nel secondo caso la CPU riceve dei dati in entrata tramite una istruzione di INPUT.

L'integrato che è in grado di

determinare la direzione dei dati è il 74LS245, il cui interno è visibile nella figura 2.

Osservando anche la tavola della verità si può capire che il pin 19 (ENABLE) determina la condizione di lavoro o di 3-State, mentre il pin 1 (DIR) determina la direzione dei dati. Con DIR a livello 1 i dati viaggiano da A verso B, con DIR a livello 0 i dati viaggiano da B verso A.

Il pin 19 quando è 1 interdice il 245 e i dati presenti sui pin della CPU vengono dirottati verso la memoria locale (RAM o EPROM). Pertanto quando si vorrà leggere o scrivere in memoria il pin 19 del 245 sarà tenuto a 1 dalla porta IC2A pilotata a sua volta dal gruppo integrato IC4. In questo tipo di funzionamento la condizione di DIR non influenza il 245.

Quando il pin 19 del 245 è a zero avremo l'abilitazione del 245 come BUS bidirezionale e le istruzioni della CPU saranno relative a processi di INPUT o di OUT. Con DIR = 1 la CPU invierà i suoi dati in uscita (OUT); con DIR = 0 la CPU accetterà i dati dal BUS (INPUT).

Le linee di controllo che necessitano alla CPU si dividono in due categorie: di entrata e di uscita. A quelle di entrata appartengono il WAIT, l'INT, l'NMI, il RESET e il BUSREQ; a quelle d'uscita appartengono HALT, BUSAK, WR, RD, IORQ, MREQ, M1 e RFSH (che servendo per il ciclo di rinfresco delle memorie dinamiche non viene da noi utilizzato).

Tutti questi segnali si intendono attivi quando vanno a livello basso (zero) e verranno esaminati di volta in volta al momento del bisogno. I segnali relativi agli indirizzi e ai dati si intendono attivi quando vanno a livello alto (+5Volt).

Fatte queste premesse vediamo meglio il funzionamento del circuito, esaminando le varie parti dello schema.

Al momento dell'accensione il reset automatico (condensatore da 22 microfarad collegato al pin 1 del 74LS00) abilita il circuito SET-RESET formato da IC1C e IC1D in modo che il pin 11 del IC1D diventi zero. Anche A15 è zero quindi l'uscita 11 di IC4D sarà a livello 1 e considerando che il MREQ al pin 2 di IC4A è a livello 1 (non abilitato), avremo zero al pin 3 di IC4A con la consequente abilitazione della EPROM di sistema e disabilitazione (tramite IC2A) del 74LS245.

La CPU interpreta ora le prime istruzioni presenti in eprom che prevedono che tutto il restante contenuto (sempre della eprom) venga trasferito dentro la RAM2. L'ultima istruzione della eprom prevede un comando di disabilitazione della eprom stessa (istruzione di OUT) e così facendo avremo in uscita dalla CPU un segnale di IORQ che avrà lo scopo di resettare il SET-

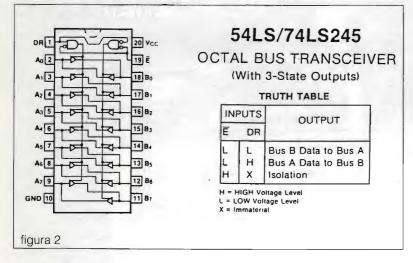

RESET. In tal modo il blocco della eprom viene effettuato tramite IC4A (pin 3) pilotato da IC4D (pin 11) a sua volta comandato sul suo pin 13 dall'uscita del SET-RESET.

Da queste prime battute ci si rende conto che la EPROM ha il solo scopo di tenere al suo interno il programma di gestione della CPU anche quando la scheda non è alimentata (eprom fantasma) e che tutta la gestione futura delle varie operazioni viene dalla RAM2. A titolo informativo l'indirizzo di partenza della RAM2 è 8000H e quello finale è FFFFH.

Poiché il segnale MEMDS (presente sul BUS abaco) non viene gestito al pin 5 di IC4B avremo sempre zero e al MREQ uguale a zero (richiesta di memoria interna da parte della CPU) avremo l'abilitazione di IC5A o IC5D. La scelta fra l'uno e l'altro verrà determinata dalla condizione di A15; con A15 = 0 si potrà utilizzare la RAM1, con A15 = 1 si potrà utilizzare la RAM2.

A titolo informativo l'indirizzo finale della RAM1 è 7FFFH e con questo stratagemma si è divisa la RAM in due "banchi" da 32k ciascuno (32k x 8 = 256k totali).

Nello schema elettrico è visibile un doppio ponticello realizzato con le strip. Tramite la selezione RAM/EPROM (visibile anche sulla serigrafia del circuito stampato) si è in grado di selezionare la prima memoria. Nella posizione RAM avremo la possibilità di realizzare vari programmi, modificandoli opportunamente, mentre nella posizione EPROM potremo applicare una eprom con i programmi memorizzati dall'utente e facilmente richiamabili tramite le struttu-

re hardware opportune (in seguito ci saranno alcune applicazioni).

Se poi l'utente non è interessato al programma di gestione proposto (residente nella eprom fantasma) e/o vuole realizzarne uno differente potrà sostituire la eprom di sistema con una più adatta alle sue esigenze.

### Montaggio CPU

Per una questione di costo non è stata scelta la versione del circuito stampato con fori metallizati, bensì la soluzione in monofaccia e ponticelli. In qusto modo si è voluto privilegiare l'hobbyista giovane e dargli anche la possibilità di controllare il master più facilmente.

Per una corretta esecuzione del montaggio è bene preparare prima i fili (utilizzare filo stagnato da 0,35 - 0,5 millimetri, possibilmente nudo), tendendoli con l'aiuto di morsa e pinze e poi, dopo aver preso bene le misure, infilarli nei fori.

Personalmente consiglio la seguente seguenza:

- 1) Se il filo è ricoperto è bene spellarlo, in modo da operare poi con più facilità.
- 2) Serrare un capo del filo nella morsa e tirare l'altro capo con le pinze, facendo in modo di sentire un lieve allungamento del filo e stando attenti a non spezzarlo.
- 3) Piegare a 90° un capo del filo in modo che la parte ripiegata sia lunga circa 7-8 millimetri.
- 4) Avvicinare il capo ripiegato a un foro dello stampato relativo ad un ponticello e, prendendo bene le distanze dall'altro foro, ripiegare a 90° il filo.
  - 5) Tagliare l'eccedenza di filo

facendone rimanere circa 7-8 millimetri.

6) Se le misure sono state prese correttamente ci ritroveremo un ponticello a "U" perfettamente in squadro e perfettamente inseribile nei fori dello stampato.

Ricordo a tutti che l'occhio vuole sempre la sua parte e che un montaggio ordinato è più facilmente funzionante al primo colpo.

Come seconda fase montare le resistenze e poi gli zoccoli ed infine i condensatori, l'oscillatore, le strip e il connettore a 64 contatti (a, c).

Al termine del montaggio controllare con l'aiuto di una lente a monocolo da orologiaio (è indispensabile avere una buona lente per il controllo di piste così vicine!) se vi sono cortocircuiti o saldature mancanti e poi inserire gli integrati stando bene attenti a non invertire la loro "polarita". Infine applicare le due strip femmine in modo da selezionare il sistema nella versione RAM.

Per quanto riguarda la eprom vedremo di volta in volta che tipo inserire e come si dovrà comportare il sistema.

Nella fotografian. 1 si possono osservare tutti i componenti montati, compreso il frontale in alluminio. Una raccomandazione particolare riguarda il montaggio dell'oscillatore; tenere lo spigolo vivo (gli altri tre sono arrotondati) o il puntino di riferimento verso il condensatore elettrolitico da 22 microfarad, ma stare pure attenti che lo stesso oscillatore non tocchi il terminale positivo del condensatore stesso. In tal caso provvedere a smussare lo spigolo con una limetta.





### Scheda seriale

Per potere comunicare con il mondo esterno la nostra CPU ha a disposizione due possibilità: si possono infatti usare tastiera e display (sistema che vedremo più avanti), oppure ricorrere all'utilizzo di una scheda di comunicazione seriale in RS232 collegata ad un terminale video o ad un PC (Personal Computer in MS/DOS compatibile) emulato come terminale.

Su questo numero ci occuperemo di quest'ultima soluzione presentando il circuito di figura 3. Il cuore del sistema è l'integrato SIO-Z80 (Serial Input Output) che riceve i comandi per il suo funzionamento dal software di sistema presente sulla eprom della CPU. In questo numero ci soffermeremo unicamente sulle specifiche hardware mettendo in evidenza quanto segue:





- 1) Con il 74LS138 vengono selezionate le uscite 7 o 15 (a seconda delle combinazioni presentiai pin 1, 2, 3, 4, 5, 6), per settare il BAUD RATE del 8116 (pin 7) o bloccare il CE (chip enable) del SIO (pin 15). Con CE basso (pin 35 del SIO) il SIO viene abilitato ad accettare comandi.
- 2) Il pin 34 del SIO viene selezionato da A1 e determina la scelta del port seriale 1 o 2. Con il livello alto viene selezionato il port 2 (B).
- 3) Il pin 33 viene selezionato da A0 e determina il tipo di informazioni. Con A0 = 1 i bit sul BUS Dati vengono interpretati come comandi; con A0 = 0 tali bit vengono intesi come dati.
- 4) II 74LS138 (vedi caratteristiche in figura 4) viene bloccato sul pin 6 e quindi non interviene nei cambi di BAUD RATE e abilitazione o meno del SIO, quando sullo stesso si ha zero. Ciò si verifica quando è presente (a livello basso) il ciclo M1 o quando si ha A7 o IORQ, o entrambi. a livello 1. Quando IORQ è zero il SIO è abilitato e perciò il CE sarà zero. Per quanto riguarda i PORT seriali si può aggiungere che essi ricevono e trasmettono

da o verso altri PORT dei segnali in successione. Senza per ora entrare nei dettagli, è bene chiarire che il TX è il pin che trasmette i dati verso l'esterno ad un dispositivo che sarà a lui collegato sul suo pin RX; RX è il pin che riceve i dati e dovrà essere collegato al TX del dispositivo inviante tali dati; RTS (Request To Send) richiede al SIO di trasmettere dati in uscita verso il dispositivo esterno che gli darà il consenso portandolo a livello basso: CTS (Clear To Send) consente (quando è zero) al dispositivo esterno di inviargli i dati.

In pratica, poiché per comunicare, oltre ad avere la stessa velocità di invio dei bit (BAUDE RATE) è necessario che i dispositivi si controllino reciprocamente fra loro e che si diano il consenso di trasmettere e ricevere solo quando sono pronti per farlo.

Il CTS dell'uno sarà connesso al RTS dell'altro e questo viene anche confermato osservando la direzione degli integrati di interfacciamento MC1488 e MC1489. In particulare il 1488 ( o il suo equivalente SN75188) converte i segnali dalla logica TTL in segnali standard RS232 (+12Volt per il livello 1 e -12Volt per il livello 0); mentre il 1489 ( o il suo equivalente SN75189) converte i segnali a +12V e -12 Volt in logica TTL per il SIO.

Nella figura 5 sono visibili le caratteristiche di tali chip.

### Baud rate

Per comunicare i dati è necessario far sì che la velocità di invio (TX) dati del 1º dispositivo sia la stessa di quella di ricezione (RX) del 2º dispositivo. Essendo tale velocità variabile da sistema a sistema si è pensato di utilizzare l'integrato COM8116 per riuscire a modificare tale valore (BAUD).

Per comodità si è scelto un settaggio di tipo software utilizzando i pin di selezione del baud come BUS DATI e collegandoli quindi alla linea dati del BUS. Nella figura 6 è visibile il COM 8116, mentre nella fotografia 2 è visibile la scheda seriale completa di frontale in alluminio.

A titolo informativo (nello schema elettrico comunque è specificato) è bene tenere presente che il 1º port (A) è utilizzato unicamente per il terminale video

# 545/745138 54LS/74LS138 1-OF-8 DECODER/DEMULTIPLEXER



Vcc = Pin 16 GND = Pin 8

|        |    |                |    |                | TH             | UTH | TAE | LE |    |    |    |    |    |
|--------|----|----------------|----|----------------|----------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|
| INPUTS |    |                |    |                | OUTPUTS :      |     |     |    |    |    |    | :  |    |
| Ē1     | Ē2 | E <sub>3</sub> | Ao | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | ō   | Ōı  | Ō2 | Ō3 | Ō₄ | Ō5 | Ō6 | 07 |
| н      | X  | х              | х  | х              | х              | Н   | Н   | Н  | Н  | н  | Н  | Н  | Н  |
| X      | Н  | x              | X  | X              | X              | Н   | Н   | H  | Н  | Н  | H  | Н  | Н  |
| X      | X  | L              | X  | X              | X              | н   | Н   | Н  | Н  | Н  | Н  | Н  | Н  |
| L      | L  | н              | L  | L              | L              | 4   | н   | н  | Н  | н  | н  | н  | Н  |
| L      | L  | н              | н  | L              | L              | н   | L   | Н  | Н  | H  | Н  | Н  | Н  |
| L      | Ł  | н              | L  | Н              | IL.            | Н   | H   | L  | Н  | H  | Н  | Н  | Н  |
| L      | L  | н              | Н  | Н              | L              | н   | Н   | Н  | L  | Н  | Н  | Н  | Н  |
| L      | L  | н              | L  | L              | н              | н   | н   | Н  | н  | L  | Н  | Н  | Н  |
| Ĺ      | L  | н              | н  | L              | Н              | н   | Н   | Н  | Н  | H  | L  | Н  | Н  |
| L      | Ĺ  | н              | L  | н              | н              | Н   | н   | Н  | Н  | Н  | Н  | L  | Н  |
| L      | Ĺ  | н              | Н  | Н              | н              | Н.  | H   | Н  | Н  | Н  | Н  | Н  | L  |

immaterial

figura 4

### TYPE SN75188 QUADRUPLE LINE DRIVER

J OR N DUAL-IN-LINE PACKAGE (TOP VIEW)



### TYPES SN75189A QUADRUPLE LINE RECEIVERS

J OR N
DUAL-IN-LINE PACKAGE (TOP VIEW)

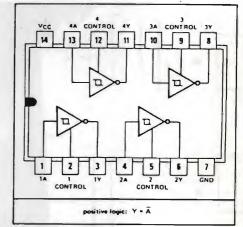

figura 5

# COM 8116 PIN CONFIGURATION



### REFERENCE FREQUENCY = 5.068800MHZ (STANDARD PART)

| Divisior<br>Select<br>0C8A | Desired<br>Baud<br>Rate | Clock<br>Factor | Desired<br>Frequency<br>(KHz) | 'Divisor | Actual<br>Baud<br>Rate | Actual<br>Frequency<br>(KHz) | Deviation |
|----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|------------------------|------------------------------|-----------|
| 0000                       | 50.00                   | 16X             | 0.80000                       | 6336     | 50.00                  | 0.800000                     | 0.0000%   |
| 0001                       | 75.00                   | 16X             | 1.20000                       | 4224     | 75.00                  | 1.200000                     | 0.0000%   |
| 0010                       | 110.00                  | 16X             | 1,76000                       | 2880     | 110.00                 | 1.760000                     | 0.0000%   |
| 0011                       | 134.50                  | 16X             | 2,15200                       | 2355     | 134.52                 | 2.152357                     | 0.0166%   |
| 0100                       | 150.00                  | 16X             | - 2,40000                     | 2112     | 150.00                 | 2.400000                     | 0.0000%   |
| 0101                       | 300.00                  | 16X             | 4.80000                       | 1056     | 300.00                 | 4.800000                     | 0.0000%   |
| 0110                       | 600.00                  | 16X             | 9.60000                       | 528      | 600.00                 | 9.600000                     | 0.0000%   |
| 0111                       | 1200.00                 | 16X             | 19.20000                      | 264      | 1200.00                | 19.200000                    | 0.0000%   |
| 1000                       | 1800.00                 | 16X             | 28.80000                      | 176      | 1800.00                | 28.800000                    | 0.0000%   |
| 1001                       | 2000.00                 | 16X             | 32,00000                      | 158      | 2005.06                | 32.081013                    | 0.2532%   |
| 1010                       | 2400.00                 | 16X             | 38,40000                      | 132      | 2400.00                | 38.400000                    | 0.0000%   |
| 1011                       | 3600.00                 | 16X             | 57,60000                      | 88       | 3600.00                | 57.600000                    | 0.0000%   |
| 1100                       | 4800.00                 | 16X             | 76,80000                      | 66       | A 4800.00              | 76.800000                    | 0.0000%   |
| 1101                       | 7200.00                 | 16X             | 115,20000                     | 44       | 7200.00                | 115.200000                   | 0.0000%   |
| 1110                       | 9600.00                 | 16X             | 153,60000                     | 33       | 9600.00                | 153.600000                   | 0.0000%   |
| 1111                       | 19200.00                | 16X             | 307.20000                     | 16       | 19800.00               | 316.800000                   | 3.1250%   |

ELETTRO/ICA

figura 6



o il PC, mentre il 2º port (B) serve per collegarsi ad altri dispositivi esterni tipo programmatore di eprom, altro PC, schede varie ecc... Nella figura 7 è visibile il lato componenti della seriale e nella figura 8 la disposizione dei pin del SIO.

### Variazioni CPU

Nella figura 9 è visibile una modifica che si è resa necessaria per adattare la CPU alla eprom di sistema NSB8, eprom da 32k x 8 = 256k. Anche se i circuiti stampati arriveranno già modifi-

cati ho ritenuto opportuno far notare tale variazione.

Per una migliore comprensione nella figura 10 sono rappresentati i pin delle tre eprom più utilizzate negli ultimi tempi, fermo restando il fatto che attualmente è più conveniente







|        | P                   | IN C       | ONNEC  | TION  | S               |  |
|--------|---------------------|------------|--------|-------|-----------------|--|
|        | V <sub>PP</sub>     | 1          | ~      | 78]   | v <sub>CC</sub> |  |
|        | A12                 | 1 3        |        | 27    | PGM             |  |
|        | A 7                 | d,         | 128    | 16]   | A 13            |  |
|        | A 6                 | 4          | 120    | 25]   | A 6             |  |
|        | A 5                 | d's        |        | 24    | A9              |  |
|        | A 4                 | 4          |        | 73    | A 11            |  |
|        | A 3                 | <b>d</b> 7 |        | 72]   | ŌE              |  |
|        | A 2                 | d.         |        | 21    | A10             |  |
|        | A 1                 | 42         |        | 20]   | ĒĒ              |  |
|        | A O                 | 10         |        | 19]   | 07              |  |
|        | 00                  | d.         |        | 18)   | 06              |  |
|        | 01                  | d17        |        | 17]   | 05              |  |
|        | 02                  | (1)        |        | 16    | 04              |  |
|        | GND                 | 416        |        | 15]   | 03              |  |
|        |                     | -          | 3      | -1683 |                 |  |
|        |                     | PI         | N NAM  | ES    |                 |  |
| A0-A13 | 1                   | DDRE       | SS INP | UT    |                 |  |
| CE     | CHIP ENABLE INPUT   |            |        |       |                 |  |
| ŌĒ     | OUTPUT ENABLE INPUT |            |        |       |                 |  |
| PGM    | PROGRAM             |            |        |       |                 |  |
| 00-07  | E                   | ATA        | NPUT/O | UTPU  | Т               |  |

|        | PIN C   | ONNECT   | TIONS     |
|--------|---------|----------|-----------|
|        | VPP T   |          | 78) VCC   |
|        | A12 E 2 |          | 27 1 A14  |
|        | A7 1)   |          | 26 A13    |
|        | A6 14   | 256      | 25 A8     |
|        | A5 05   |          | 24 A9     |
|        | A4 16   |          | 7.3 A11   |
|        | A3 [7   |          | 72] 0€    |
|        | A2 [8   |          | 21 A 10   |
|        | AL C    |          | 20] €€    |
|        | A0 []10 |          | 19 07     |
|        | 00 011  |          | 18 06     |
|        | 01 [18  |          | 17 05     |
|        | 05 [17  | )        | 16 04     |
|        | GNO (14 |          | 15]] 03   |
| ,      | P       | IN NAM   | ES        |
| A0-A14 | ADDI    | RESS INP | UT        |
| CE     | CHIP    | ENABLE   | INPUT     |
| 0E     | OUTI    | PUT ENA  | BLE INPUT |
| 00-07  | DATA    | INPUT/O  | UTPUT     |

figura 10

usare la 27256, in quanto più economica.

## Collegamento al Pc e collaudo

Per questioni di spazio in questo numero faremo solo i primi approcci. Introdotte le schede nel rack e collegato il 1º port RS232 al 1º port seriale del PC, introdurre il dischetto comprendente il programma di gestione e, dopo aver digitato GPC80\_4 più RETURN, dare tensione al rack.

Se non dovesse succedere nulla premere il tasto di reset e attendere il messaggio di REA-DY sul video.

In tal modo si è già in BASIC NSB8 e si possono già svolgere alcuni programmi di visualizzazione di messaggi o altro.

Per chi ha dimestichezza col BASIC posso consigliare di ctilizzare le istruzioni più conosciute, ricordando che per uscire occorre digitare BYE; per gli altri consiglio di attendere il prossimo numero dove saranno presentati programmi applicativi e una scheda di uscita.

### Reperibilità e costi

Come già detto anche sul numero precedente, la distribuzione a scuole e industrie viene curata dalla ITALTEC di FIZZONASCO (MILANO), Via Privata Liguria n.3 tel 02/90721606 FAX 90720227.

Per quanto riguarda gli hob-

byisti posso provvedere personalmente.

Circuito stampato

seriale L. 22.000

Eprom NSB8

più floppy L. 30.000

Cavo di

collegamento al PC L. 25.000

I prezzi non comprendono le spese di spedizione. Indirizzare le richieste al mio indirizzo di via Timavo, 10 – 40131 Bologna. Per le richieste di circuiti montati contattarmi solo telefonicamente al 051/42.44.08 dalle ore 20 alle ore 21 (domenica esclusa)

Ringrazio ancora la ditta GRIFO di S.Giorgio di Piano (BO), con sede in via Dante, 1 per la collaborazione data e l'utilizzo del software.



## COMUNE DI SCANDIANO

### L'Ente Fiera di Scandiano (RE)

RINGRAZIA VIVAMENTE tutte le Ditte espositrici ed i sig. Visitatori per l'ottimo risultato ottenuto al

## 12º MERCATO MOSTRA DELL'ELETTRONICA

svoltosi il 23 e 24 febbraio 1991

– Rivediamoci nel '92, sarà ancora più interessante. –



particolare per il contest di cui sopra, il quale si sarebbe svolto 48 ore dopo circa; la soluzione dei PL e degli SO si è rivelata molto pratica ed economica.

Volevo usare dei BNC per ridurre ancora l'ingombro ma non essendo questo tipo di connettori dotato di vite, la stabilità meccanica ne risultava compromessa.

Dalle foto possiamo vedere la miniyagi montata in diversi modi: su una ringhiera, oppure sul portabagagli di un'auto, o ancora su di un paletto infisso nel terreno. Data la leggerezza, non si presentano problemi di supporto, infatti è sufficiente un piccolo mast con un tondino filettato da fissare attraverso un foro sul boom.

Il piccolo mast ("mastino?") potrà poi essere allungato con opportuno sistema, con rami o altro.

lo tengo la miniyagi tra i paletti della tenda e non mi ha mai dato problemi di ingombri eccessivi, quale «pacchettino» in più non si nota affatto.

Dal disegno potrete capire come sono collegati internamente ai PL gli elementi e come risulta effettuato il punto di alimentazione (attacco del cavo).

### VALORI DI ROS E LOBO ORIZZONTALE

Il valore del Ros è decisamente buono, siamo sull'ordine di 1:1.2-1.3 sulla frequenza centrale, mentre il lobo orizzontale risulta il tipico dei due elementi, molto largo ma con un accentuato rapporto fronte, fianco in punti leggermente dietro al dipolo radiatore.

Un esempio: nel ricevere il



beacon di Acilia Rm, il segnale risultava sull'ordine del S2-3 con la vagi puntata, mentre spariva quasi del tutto non appena si mostrava il fianco dell'antenna, con segnali di OM che si trovavano in 17 ed YU, che arrivavano sull'ordine del S5; invece si aveva un completo azzeramento della lettura del segnale quando si ruotava l'antenna, per poi tornare sull'ordine dell'S1-2 quando si trovava con il riflettore nella direzione della sorgente.

Non ho strumenti per verificarne il lobo, se non «l'orecchiometro» e pertanto ho dovuto regolarmi sui valori dello

### II boom

longherone quadrato in materiale ferroso ma leggero. Non so esattamente di che materiale si

tratti, ma avevo questo disponibile, e questo ho usato; consiglio comunque di utilizzare una barra in ottone o rame poiché è necessario saldare i connettori SO239, anziché fissarli tramite bulloncini con dadi e questo perché, essendo una antenna portatile, è soggetta a scossoni, vibrazioni e cadute, tutti eventi

che possono portare all'allentamento ed alla conseguente perdita di viti e connettori.

Non riporto le quote di foratura perché la struttura fisica dei SO239 può variare da modello a modello, a seconda delle marche. Importante è il rispetto delle spaziature tra gli elementi.

Per i connettori da pannello è





bene scegliere quelli che si possono saldare a stagno; alcuni tipi infatti, sembrano di alluminio, non si possono saldare con le normali procedure ed attrezzature in dotazione ad un hobbista.

Chi avesse la fortuna di disporre di una saldatrice per alluminio, può realizzare il tutto in anticorodal, rendendo più leggero l'insieme, ma le dimensioni sono tali da non giustificare una strenua ricerca di una attrezzatura del genere.

### Il dipolo radiante

Come noterete i due elementi sono diversi tra loro, uno è saldato al corpo del connettore PL 259, mentre l'altro al centrale:

quest'ultimo è l'elemento radiatore vero e proprio.

Esteriormente i due stili sono uguali e ciò può portare ad errore se non si presta attenzione durante l'assemblaggio; io ho provveduto ad effettuare un segno sia sul connettore del boom che sullo stilo, con un nastro isolante giallo.

Così come è, il dipolo, ha una impedenza caratteristica di 75 ohm, almeno in teoria, e risulterebbe inutilizzabile con cavi a 52 ohm, dato che ne uscirebbe fuori un ROS elevato.

Durante la taratura invece ho portato il valore delle onde stazionarie a valori attorno il 1÷1,6, che sono scesi a livello di 1÷1,3 quando ho inserito il riflettore.

Le mie conoscenze teoriche

sulle antenne non sono tali da poter giustificare tale comportamento, ma siccome l'apparato funziona, non me ne preoccupo più di tanto.

Le caratteristiche suddette sono rimaste invariate sia durante la taratura con strumenti (analizzatore e accoppiatore direzionale), sia sul campo con una decina di metri di RG 213, con antenna istallata su un paletto di 3 metri, lontana da tenda e autovettura.

Ritengo pertanto che l'adattamento non risenta della lunghezza del cavo.

### **ESPERIENZE PRATICHE**

Come ho già detto, durante il contest Alpe Adria scorso, ho ricevuto ottimi rapporti da molte parti e buone impressioni sul funzionamento della direttiva; queste impressioni sono confermate da un utilizzo sul lavoro (ricerca disturbi) che, effettuato a livello strada, ha dato dei risultati veramente inaspettati anche se logici: essendo i segnali più bassi la direttività sembra più spinta.

Se rispettate le misure non dovreste incontrare problemi; in caso contrario potrete contattarmi presso la Redazione.

Vi auguro buon lavoro.

### UTENTI DI COMPUTER IBM, COMPATIBILI E SPECTRUM SINCLAIR LETTORI DI "ELETTRONICA FLASH"

il Club "Radioamatori Utenti IBM" ed il "Sinclair Club" di Scanzano, sono a Vostra disposizione per copiare software di Vostro interesse e in loro possesso, "gratuitamente".

Per l'IBM e compatibili è disponibile la migliore produzione in campo radioamatoriale degli amni 1989/90. Per lo SPECTRUM sono disponibili le cassette n. 11 e 12. Queste possono essere anche riprodotte su disco da 3,5" con il sistema Disciple. Nelle richieste, ai Soci di detti Club, sarebbe molto gradito ricevere Vostri programmi, anche generici, quale possibile scambio.

Per evitare eventuali mancati ritorni, i Vostri – supporti magnetici – devono pervenire ai Club in busta a bolle d'aria più il Vostro indirizzo pre-stampato e l'uguale affrancatura che vi è servita per l'invio. Indirizzate le Vostre richieste al:

CLUB RADIOAMATORI UTENTI IBM -

80056 SANT'ANTONIO ABATE Via Scafati, 150 - Tel. 081/8734247

oppure

SINCLAIR CLUB DI SCANZANO -

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA Cas. Pos. n. 65 - Tel. 081/8716073.



## M 5034 • M 5044

# II marchio ZODIAC per l'hobby e per il lavoro



I due ricetrasmettitori veicolari **M 5034** ed **M 5044** rappresentano la migliore combinazione qualitàprezzo per un apparato CB di **facile uso e grande affidabilità**.

### M 5034 - Omologato al punto 8

• Modulazione: AM • Numero canali: 40 • Potenza di trasmissione: 4W • Frequenze: 26,956 ÷ 27,405 • Spaziatura canali: 10KHz • Temperatura di lavoro: -10 ÷ +50°C • Canale 9 e 19 prioritari • Limitatore automatico di rumore • Amplificatore di bassa frequenza • Indicatore a led del livello di modulazione e di intensità del segnale in RX.

### M 5044 - Omologato ai punti 1 - 2 - 3 - 4 - 7

• Modulazione: AM • Numero canali: 34 • Potenza di trasmissione: 4W • Frequenze: 26,956 ÷ 27,405 • Spaziatura canali: 10KHz • Temperatura di lavoro: -10 ÷ +50°C • **Riduttore** di rumore • **Amplificatore** di bassa frequenza • **Indicatore** analogico della potenza RF in TX e dell'intensità del segnale in RX • **Commutatore** per altoparlante esterno.

### melchioni elettronica

Reparto Radiocomunicazioni

Trasferiamoci all'estero con tutta la stazione ed impariamo un poco di galateo

# FROM SYDNEY... WITH FRIENDSHIP

Ovvero come trasferire una stazione di radioamatore all'estero utilizzando i canali burocratici appropriati.

Franco Fanti

Per un radioamatore la propria stazione radio è lo strumento che gli permette di realizzare la propria vocazione per la sperimentazione, l'amicizia e la solidarietà disinteressata, ma è anche, e principalmente, un mezzo per scoprire sé stessi.

È ovvio, quindi, che quando un OM si trasferisce, per lavoro o per vacanze, il suo primo desiderio è quello di poter avere con sé le proprie apparecchiature che gli offriranno innumerevoli occasioni di fare nuove amicizie o di rinsaldare quelle vecchie.

Vi è però un grosso ostacolo che frena questo suo desiderio, una burocrazia estremamente agguerrita.

Avendo io recentemente affrontato e superato questi intralci, vorrei con questa telenovela rendere più breve e meno tormentato tale slalom tra uffici e documentazioni a chi dovesse in futuro trovarsi nelle mie stesse condizioni.

Il mio primo approccio è stato con il Compartimento Doganale di Bologna per ricevere qualche delucidazione. Vi ho riscontrato una estrema cortesia, comune a tutti gli uffici doganali che ho interpellato, ma sono stato dirottato ad un altro ufficio e cioè alla Circoscrizione Doganale che si trova all'Interporto (a Bologna è localizzato nella zona di Bentivoglio). Questo ufficio avrebbe dovuto essere la sede competente per ottenere il modello A/21 T.E. che mi avrebbe permesso l'esportazione temporanea della stazione radio. Ma secondo questo Compartimento, essendo la mia partenza prevista dall'aeroporto Marconi di Bologna, avrei dovuto chiedere tale documentazione alla Sezione Doganale dell'aeroporto. Qui un funzionario gentilissimo mi ha innanzitutto suggerito di effettuare le operazioni doganali all'aeroporto di Roma che, a suo avviso, era quello più indicato per questo tipo di operazioni. Io però gli ho fatto presente che avrei consegnato le mie valige a Bologna per riprenderle a Sydney, e Roma sarebbe stato solo un aeroporto di transito. A questo punto, prima di telefonare per chiarimenti, mi ha fornito la Gazzetta Ufficiale n° 63 del 21/8/1989 contenente il "Regolamento delle esportazioni – tabella export – disposizioni particolari" per vedere se le mie apparecchiature erano incluse nell'elenco del materiale radio che non può essere esportato per evitare così, una inutile domanda.

Superato questo ostacolo, il funzionario mi ha consigliato uno strumento più congeniale al mio caso, e cioè il CARNET A.T.A. Questo carnet viene rilasciato dalla Camera di Commercio, Sezione Commercio Estero, che a Bologna è situato nella zona della Fiera.

L'Australia è risultato un paese convenzionato con l'Italia e quindi ho compilato un modulo con gli elementi di individuazione personale (fra cui il codice fiscale non essendo una ditta), la descrizione delle apparecchiature ed il loro valore.

Fra spese varie, IVA e diritti di segreteria ho pagato 47.000 lire. Dopo di che, munito di un altro modulo, ho dovuto richiedere all'Assitalia una polizza di assicurazione obbligatoria sul valore del-



l'oggetto (lo 0,15% del suo valore con un minimo di 15.000 lire).

La trafila burocratica da percorrere non era però ancora terminata: ho dovuto infatti presentare alla Direzione Compartimentale del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni una richiesta di autorizzazione al trasferimento del ricetrasmettitore dalla mia abitazione all'aeroporto di Bologna per il giorno della partenza e viceversa per il mio ritorno.

La domanda (in carta bollata da lire 5.500) è stata accolta ed immediatamente sono stati compilati alcuni moduli per dare comunicazione di questa concessione a diversi Ministeri (dovrò poi comunicare un eventuale ritorno anticipato rispetto alla data indicata alla Direzione Compartimentale).

Hoquindi presentato il ricetrasmettitore, il carnet A.T.A., la licenza di radioamatore e una dichiarazione che il mio apparato non è tra quelli esclusi dal "Regolamento delle esportazioni" alla Dogana, Sezione Ferroviaria, che a Bologna è situata in via Tanari. Qui sono stati controllati i documenti e la corrispondenza dei numeri di serie del ricetrasmettitore e dell'alimentatore e mi è stato dato il benestare.

Questa ultima operazione dovrà poi essere

ripetuta al mio ritorno per dimostrare che ho riportato in Italia il materiale temporaneamente esportato.

Veniamo ora agli aspetti pratici della vicenda. Alla partenza ho messo l'alimentatore in una delle valigie che erano comprese nel bonus dei 20 kilogrammi, spettanti ad ogni passeggero ed il transceiver nella borsa a spalla. Ovviamente non mi sono rivolto alla dogana dell'aeroporto perché avevo già soddisfatto tutte le procedure, e il metal detector, o i loro controllori, non si sono accorti della scatola di metallo contenuta nella valigia consegnata a Bologna e che poi ho ritrovato a Sydney. Anche il metal detector di Roma non si è accorto della massa metallica del transceiver che avevo nella borsa a spalla.

Arrivato a Sydney ho presentato il mio carnet A.T.A. alla dogana che non ha fatto nessun controllo e si è limitata a compilare un modulo per l'entrata. L'Australia è un paese che ha una cieca fiducia delle dichiarazioni che si fanno, (anche se probabilmente chi dichiara il falso, e viene scoperto, sarà severamente punito), perciò questo lungo iter burocratico lascia interdetti chi viene dalle nostre parti. Questo è il diario dell'andata, al ritorno spero che vada tutto altrettanto bene.

### **UNO "SGUARDO DAL PONTE"**

Piccolo glossario di cose varie e di galateo radiantistico vissuto in Sydney.

Porsi in cattedra per dare lezioni su come comportarsi in radio non è certamente il modo più corretto per affrontare questo argomento, anche perché nessuno è immune da errori e tutti hanno sempre qualche cosa da imparare.

In questo articolo vorrei solamente fare qualche osservazione agevolato dal fatto che pur essendo italiano mi trovo ora in un paese molto lontano e quindi sono forse in grado di comprendere meglio certi comportamenti, tuttavia non vorrei che queste considerazioni fossero interpretati come critiche, ma solo come suggerimenti ed eventualmente come elementi di meditazione.

### QSO Locali su frequenze X (20/15/10 metri)

Mi è capitato sovente di ascoltare OM europei, molto spesso italiani, che usano la radio su queste frequenze come se usassero il telefono di casa. Il nominativo delle stazioni non viene quasi mai dato, (la zona si individua facilmente dalla pronuncia, se italiani), e l'oggetto della conversazione sono in genere problemi privati.

Può anche darsi che questi OM abbiano fatto ascolto all'inizio del QSO ed abbiano constatato che la propagazione era chiusa, ma successivamente le condizioni sono cambiate ed essi occupano una fetta di frequenza che potrebbe essere meglio utilizzata.

Non vorrei girare il coltello nella piaga ed osservare che una volta non si diceva neppure che il proprio apparato era della ditta Geloso, ma che era della "nota Casa".

Tuttavia suggerirei a questi radioamatori di fare queste conversazioni per telefono, o eventualmente di utilizzare i due metri che permettano loro di mantenere questi dialoghi in un ambito locale.



## Lineari (da alcuni kW) e antenne multielementi

È lapalissiano che se non esistono le condizioni di propagazione per collegare una certa zona non c'è lineare od antenna multielementi che possa risolvere il problema. Queste attrezzature possono essere valide se le condizioni sono discrete, e di non rilevante aiuto se sono buone.

Ma di aiuto per quale uso?

Non prendo in considerazione i contest, perché in queste gare si tratta di una lotta che qualcuno effettua senza esclusione di colpi. (Posso permettermi di dire questo perché avendo denunciato il problema, sono stato messo all'indice e, solo in un secondo momento, con l'aiuto di un pentito, ci sono anche tra gli OM, ho ricevuto due lettere con ampie scuse dall'Associazione e dal Segretario).

L'antenna multielementi ed il lineare (di quanti kW?) io li vedo utilizzati per collegare i parenti e gli amici lontani. In questo caso vi è una motivazione sentimentale che fornisce una certa giustificazione all'uso di una stazione potente. Quando ci si trova molto lontano anche solo sentire la propria lingua è un evento che fa molto piacere. Anche se come uso, e contenuto, è il medesimo dell'esempio precedente, con la sola differenza che i due operatori non si trovano nella stessa località, ma ai due capi opposti del globo.

## DX con poca potenza ed una modesta antenna

Sono possibili? Certamente! Io ho 100 W ed una ground plane, e sto collegando il mondo, Italia compresa, in normali condizioni di propagazione.

Non posso competere con chi ha alcuni kW ed un cinque elementi, ma mi metto in coda, e aspetto il mio turno.

Posso giustificare una antenna direttiva con molti elementi, forse anche un lineare di qualche centinaio di watt per usi particolri come RTTY o SSTV, ma mi è difficile capire un grosso lineare che trasforma una stazione di OM in una di broadcasting.

Non credo che questi signori, pieni di complessi se non riescono ad effettuare il collegamento al primo colpo siano in grado di capire il piacere di un collegamento con lo strumento che quasi non si muove dall'inizio scala ma che pur tuttavia

permette un QSO con comprensibilità al cento per cento. Debbo però convenire che sono cose di altri tempi, ma io in fondo sono un radioamatore di altri tempi.

### Svolgimento di un QSO DX

Vediamo alcuni casi. Talvolta veniamo in contatto con un gruppo di amici in un QSO locale, o comunque un DX ma a circolo chiuso ed è quasi impossibile entrarvi, salvo qualche raro caso di gentilezza, se non si fa parte del giro.

Questa è una abitudine largamente diffusa in tutti i paesi. Ad esempio sono interessato a contattare qualche OM di questo paese per avere scambi di informazioni su FAX, SSTV, PACKET ecc.

E questo non solo per avere, ma anche per dare qualche cosa. Mi rendo conto che un intruso può disturbare, ma non costa molto chiedere cosa desidera.

Per superare questo muro ho scritto, e spero di avere uno scambio di idee con chi è interessato agli argomenti sopra citati.

Ed ancora, sempre sullo svolgimento del QSO, vorrei ripuntualizzare: perché non ripetere il nominativo ad ogni passaggio? Perché non lasciare di tanto in tanto un poco di vuoto per sentire se qualcuno chiama? Perché terminato il collegameto si deve chiudere bruscamente senza fare un attimo di ascolto?

Sembrano cose ovvie ma molto spesso non lo sono.

### Collegamenti con stazioni rare o con nominativo molto ambito

Anche in questo caso tutto sembra ovvio, e cioè che anzitutto si dovrebbe almeno ascoltare la stazione con cui ci si desidera collegare, ma sembra talvolta che la si chiami solo perché altri la stanno chiamando.

Molto importante è effettuare chiamate brevi negli intervalli tra un QSO ed un altro, non insistere se il corrispondente cita alcune lettere di un nominativo, perché deve essere per gli altri un esplicito invito al silenzio. Ascoltare se suggerisce un nominativo, ed un numero, di un certo paese e quindi mettersi in fila ed attendere.

Se si ha a disposizione poca potenza, fate dei tentativi, può darsi che qualche santo venga in



vostro aiuto, ma non insistete ed attendete che le chiamate si diradino un poco.

Si potrebbero dire molte altre cose ma accontentiamoci solamente di un altro suggerimento: NON prenotare un collegamento con un paese nuovo o raro perché è un sistema poco radio-amatoriale.

### Propagazione

I 20 metri raramente soffrono di una totale mancanza di propagazione, per cui si tratta di vedere in quale periodo della giornata si può collegare questa o quella parte del mondo.

Non dimentichiamo però i 15 ed i 10 metri per fare dei buoni DX!

Sono due frequenze stupende, particolarmente per chi ha una stazione normale, ma poco frequentate. Perché?

Da questa parte se ne fa un discreto uso. Attualmente i 15 metri sono aperti in alcune ore della giornata con la possibilità di fare collegamenti estremamente interessanti.

Perché i radioamatori italiani non fanno di tanto in tanto un poco di ascolto almeno sui 15 metri? Non importa se è chiusa 20 ore su 24, quando c'è propagazione è un piacere operarvi.

### Weather glossario

| APT   | Automatic Picture Transmission           |
|-------|------------------------------------------|
| ATS   | Applied Tecnology Satellites             |
| ESSA  | Environmental Survey Satellite           |
| GOES  | Geostationary Operational Environmental  |
|       | Satellite                                |
| HRPT  | High Resolution Picture Transmission     |
| IR    | Infrared                                 |
| ITOS  | Improved Tiros Operational Satellites    |
| NAFAX | National Facsimile Circuit               |
| NESS  | National Environmental Satellite Service |
| NET   | Network                                  |
| NOAA  | National Oceanic and Atmospheric         |
|       | Administration                           |

| OSCAR        | Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio |
|--------------|-------------------------------------------|
| TIROS        | Television and Infrared Observation       |
|              | Satellites                                |
| TOS          | Tiros Operational Satellite               |
| <b>WEFAX</b> | Weather Facsimile                         |
| MMA          | World Meteorological Organization         |

### Suggerimenti spiccioli

Chi ha una buona conoscenza di una lingua straniera, l'inglese particolarmente, è sicuramente avvantaggiato.

Ma chi lo parla così così non se ne deve preoccupare perché questo è sovente un elemento positivo.

Se ci si trova in una zona di lingua inglese, spagnola o francese, captare un OM che pronuncia male la lingua del luogo significa che si tratta di un DX, ed è quindi molto ambito. Ad esempio, prima ancora di avere afferrato che si tratta di una stazione italiana io lo capisco dalla pronuncia, che sovente, è pessima come la mia.

Un altro suggerimento spicciolo consiste nel cercare di comprendere dal modo con cui il corrispondente imposta il QSO se desidera un collegamento breve oppure se è intenzionato a fare una chiacchierata a lungo metraggio. Oltre che dal suo modo di fare suggerirei anche di tenere conto del fatto che se avete sentito che altre stazioni lo hanno chiamato e che desiderano collegarlo, dovete cercare di non dilungarvi troppo.

Si potrebbe anche continuare ma credo che per questa volta i miei suggerimenti possano bastare e forse sono anche troppi.

Anche perché mi rammento un vecchio Carosello in cui ad un ispettore di polizia, che dava sempre una soluzione alle sue indagini, veniva fatta l'osservazione "... ma ispettore lei non sbaglia mai!". Al che lui rispondeva: ... anche io una volta ho sbagliato!" ed io ho forse sbagliato, inconsapevolmente più di una volta.

73s Frank VK2EFQ

# ABBONATI A ELETTRONICA FLASH!! LA TUA FIDUCIA, IL NOSTRO IMPEGNO



Per il controllo e l'automazione industriale famiglia di schede composta da: 17 diverse CPU - 100 schede periferiche - operanti sul BUS industriale -abaco



GPC® 80

General Purpose Controller Z 80

Non occorre sistema di sviluppo. 512 Kbyte di RAM-EPROM. Completamente CMOS 5V 95 mA a 6 MHz



GPC® 65

**General Purpose Controller 6501** 

Non occorre sistema di sviluppo. Monitor-Debugger, BASIC, FORTH, in ROM.



**PE 300** IL SUPERVELOCE

Programmatore di EPROM e Monochip Programma la 2764A in 8 secondi e la 27011 in 128 secondi. Previsto per Monochip tipo 8748, 8749, 8751, 8755, 8741, ecc.



### GPC® F2

General Purpose Controller 8052 BASIC

Non occorre sistema di sviluppo. **EPROM Programmer incorporato.** Monitor Debugger Trace, FORTH, BASIC in ROM



40016 San Giorgio di Piano (BO) - Via Dante, 1 - Tel. 051-892052

Telex 510198 p.p. bo I - grifo Fax 051 - 893661

ti Radioamatoriali & Co.

a cura di IK2JSC - Sergio Goldoni

RTX

PR-02 I

CB

**PRESIDENT** HERBERT



### GENERALI:

Canali

Gamma di frequenza

Determinazione delle frequenze

Tensione di alimentazione

Corrente assorbita ricezione

Corrente assorbita trasmissione

Dimensioni

Peso

Strumento

Indicazioni dello strumento

### SEZIONE TRASMITTENTE:

Microfono

Modulazione

Percentuale di modulazione AM

Potenza max

Impedenza d'uscita

26965 - 27405 kHz

circuito PLL

13.8 V

1,2 A max

1,75 A max

51 x 152 x 209 mm

1,4 kg

a barra di LED

potenza relativa,

intensità di campo, R.O.S.

dinamico AM/FM

80%

4 W

50 Ω sbilanciati

### SEZIONE RICEVENTE:

Configurazione

Frequenza intermedia

Sensibilità

Selettività

Reiezione alla freq. immagine

Reiezione al canale adiacente

Distorsione

## Potenza d'uscita audio

Impedenza d'uscita audio

Omologato punto 8 art. 334 C.P.

Regolazione del quadagno in ricezione

Rosmetro incorporato

Regolazione toni

doppia conversione 10,7 MHz/455 kHz < 0,5 µV per 10 dB (S + N)/N

120 dB

60 dB

6 W max

 $8\Omega$ 

10% a 4 W

NOTE:

Illuminazione notturna del frontale

Regolazione dell'amplificazione del microfono

Selettore filtro toni acuti

Selezione antidisturbi NB e ANL

### **DESCRIZIONE DEI COMANDI**





- 1 Comando Volume acceso/spento
- 2 Comando squelch
- 3 Comando RF-gain
- 4 Comando toni
- 5 Manopola di selezione del canale
- 6 Display indicatore del numero di canale
- 7 Strumento indicatore a diodi LED
- 8 Indicatore di RX/TX
- 9 Selettore del soppressore dei toni alti
- 10 Selettore canale 19
- 11 Selettore canale 9

- 12 Selettore AM/FM
- 13 Selettore antidisturbi NB
- 14 Selettore antidisturbi ANL
- 15 Comando MIC-GAIN
- 16 Presa microfono a 4 poli
- 17 Selettore PA
- 18 Selettore funzioni dello strumento (rf/swr)
- Z1 Connettore di antenna tipo SO-239
- Z2 Presa altoparlante per PA
- Z3 Presa altoparlante esterno
- Z4 Presa alimentazione







- I. RESISTANCE VALUES ARE SHOWN IN OHMS UNLESS OTHERWISE NOTED. (K=Kilo OHM M= MEG OHM)
- 2. RESISTOR WATTAGES ARE 1/8W UNLESS OTHERWISE NOTED.
- 3. CAPACITANCE VALUES ARE INDICATED IN MICROFARADS UNLESS OTHERWISE NOTED. (P= MICRO - MICROFARAD)

| DESIGN. BY | DRAWN, BY | UNIDEN NO.        | HERBE  | OT.  |  |
|------------|-----------|-------------------|--------|------|--|
| 63.2.29    |           | UT-330Z           | HERBE  | IK I |  |
| SENDACHI   |           | TITLE             |        |      |  |
| CHECK. BY  | APPRO, BY | SCHEMATIC DIAGRAM |        |      |  |
| 88.5.25    | 5-27-58   | Doaming wo.       | 015    | MEV. |  |
| TAGISAWA   | Zola      | E14-2             | 912    |      |  |
|            |           | LIMILO            | EN COL | RP   |  |

### CONDUTTORI

D601 151555

(f)

(h)

= 2SC 1675 BF 241 BF 255

BC 177 2N 2906

8-32-33 = 2SC 945

BF 199 **BF 224** 

BF 410

2SC 1306

41

IC1 = BA 4558

IC2 = M 5223 $IC3 = \mu P 1242$ 

IC4 = TC 9106

IC5 = TA 7310

IC6 = HA 17808

L 7808

IC7 = BA 6146

IC8-IC9 = LB 1292

IC601 = NJM 4558 D

 $IC602 = \mu PC 1028$ 

MC 4558 TA 7558 AN 6551

LA 1150

BA 403

MC 4558 LM 458 TA 7558

TA 7310

μPC 1028

e per interessanti prove noi suggeriamo le corrispondenze di cui siamo a conoscenza (evidenziate su fondo grigio).







D1-2-5-7-12-13-14 = 1N 60

### AA 113

D3-4-6-9-11-16-17-18-20-22-23-24-26-27-28-30-31-32-

33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-1N 4148

50-51-52-53-54-55-56-57-60-61-601 = 1S 1555

D25 = 1SV 73

D19-21-29 = 1N 4003

D8 = 1N 4148

14 Diodo LED

### **ELENCO SEMI**

Q2-3-7-10-17-19-29-30-31 Q6-26-34-601 = 2SA 733Q1-5-8-9-13-18-22-25-27-2 Q11-12-14 = 2SC 1674Q15-16 = 2SK 192 AQ501 = 2SC 2166 $Q23 = 2SC\ 2086$ Q20-24 = 2SC 941BF :

Le ditte costruttrici generalmente forniscono, su richiesta, i ricambi originali. Per una riparazione immediata e/o provvisoria,



## melchioni elettronica

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA

## **OMEGA 27**

## È nata una nuova gemma

Nuova antenna veicolare 5/8  $\lambda$  a banda larga ed alto guadagno. Nello studio di quest'antenna è stata posta la bobina di carico che funziona da trasformatore induttivo, questo ha permesso di accorciare notevolmente la lunghezza fisica dell'antenna riuscendo a contenerla in soli 90 cm. Lo stile. di ottima flessibilità, è in acciaio inox conico ad alto tenore di carbonio. Tutte le parti metalliche sono cromate nere ed è fornita di chiave di sicurezza antifurto. Il design piacevole e moderno la rende una delle antenne più richieste dai CB esigenti.

| 5/8 L base loaded |
|-------------------|
| With large band   |
| 50 ohm            |
| 26-28 MHz         |
| vertical          |
| ≤ 1.1:1           |
| (80 CH) 910 kHz   |
| 3.5 dB ISO        |
| P.e.P. 150 watts  |
| mm 900            |
| gr 185            |
| "N"               |
| ø mm 12.5         |
|                   |

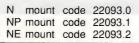

### MAPPE FACSIMILE METEO FAX1 **FAXPROFESSIONAL**

Interfaccia e software FP per la gestione di mappe facsimile con computer IBM compatibili. Riconoscimento automatico di START, STOP, velocità (60, 90, 120 righe al minuto) con autoimpaginazione della mappa. Definizione grafica 640x350, 640x480, 800x600. Impostazione orari da programma per salvataggio e stampa automatici. Sintonia a monitor per una perfetta centratura.

SALAM

Stampa professionale con routine per 9 e 24 aghi sia a 80 che 136 colonne.

Interfaccia e software FAX2 per la decodifica amatoriale di segnali facsimile metereologico e telefoto d'agenzia con computer IBM compatibili.

Campionamento di 2560 punti per riga con uno standard di 120 righe al minuto, shift 400/150 Hz, possibilità di reverse (positivo/negativo). Definizione grafica CGA, stampa molto curata, pari al faxprofessional.



**ANTENNA VLF** 

1 86 34

1400

Espressamente studiata per permettere la ricezione delle OL là dove non vi sia lo spazio di installare un filare. L'antenna VLF, costruita in alluminio anticordal e acciaio inox, ha una ottima resa nell'arco di frequenze comprese tra 20 kHz e 3 MHz e può essere utilizzata fino a 15 MHz.

FONTANA ROBERTO ELETTRONICA Str. Ricchiardo 13 - 10040 Cumiana (TO) - Tel. 011/9058124



Telefax 0376-328974



VIRGILIANA ELETTRONICA - v.le Gorizia, 16/20 - C.P. 34 - Tel. 0376/368923

46100 MANTOVA Radio - TV Color - Prodotti CB-OM - Videoregistratori - Hi-Fi - Autoradio - Telecomunicazioni 240 canali All-Mode AM-FM-USB-LSB-CW

### Videoregistrazione: il ripetitore dei comandi

## **UN PO' DI QUARK**

### Roberto Capozzi

Da circa un decennio, dalla comparsa delle prime telecamere con elemento di ripresa – CCD – in sostituzione del più tradizionale e delicato tubo a vuoto, il mercato di questi prodotti ha subito una costante crescita delle vendite ed un ulteriore incremento di questo negli ultimi 2/3 anni anche grazie ad un certo abbassamento dei prezzi.

Per rendersi conto di quanto sia diffuso l'hobby della video-camera, basta far visita ad uno zoo o assistere ad una manifestazione sportiva per constatare il numero sempre più alto di cineamatori in rapporto a quello di visitatori, questo forse perché in ognuno di noi c'è un po' di Quark, cioè amore per la natura.

L'attrezzatura classica del cineamatore medio in genere è costituita da una videocamera, un cavalletto e in alcuni casi da ottiche aggiuntive.

Quando decide di girare un documentario naturalistico: nasce la prima difficoltà: la localizzazione degli animali selvatici da riprendere.

La domanda vien spontanea: "ma come faranno i documentaristi di professione a riprendere gli animali da distanze tanto ravvicinate? Useranno dei super teleobiettivi?".

Certamente, ma per certe riprese dove si esige alta qualità di immagine è meglio avvicinare la telecamera all'animale, telecomandando tutte le funzioni.

Ecco dunque il ripetitore dei comandi, una soluzione per il cineamatore esigente che consente di ottenere risultati professionalmente validi, dalle proprie riprese, dando la possibilità

di comandare a distanza le funzioni della videocamera, controllarne l'inquadratura tramite un video monitor e dirigere il puntamento della stessa tramite un sistema motorizzato allo scopo di controllare e inseguire gli spostamenti degli animali.

Nel territorio alpino italiano ci si può cimentare nelle riprese di Camosci, Caprioli, Stambecchi, Cervi e animali da tana, come Lepre, Volpe, Marmotta e Scoiattolo.

Per riprendere piccoli animali non occorrono doti particolari, ma tanto tempo e pazienza e, a causa delle loro dimensioni essi necessitano di essere ripresi da distanze molto ravvicinate, pratica che rende indispensabile l'uso del ripetitore dei comandi e degli accessori annessi.

Lo schema a blocchi di figura A mostra la disposizione di





figura 1 - Ricevitore ad infrarossi, atto a ricevere i comandi impartiti dal telecomando della videocamera e a portare questi segnali dall'uscita OUT, tramite cavo schermato, al trasmettitore.

N.B. Il ricevitore è stato provato con successo con i telecomandi di videocamere delle seguenti marche: Sony, Canon, JVC, Telefunken, Grundig.

tutti gli elementi per le riprese a distanza.

Il ripetitore dei comandi è composto da un ricevitore ad infrarossi (figura 1) che ha il compito di rimettere in forma i segnali amplificarli e quindi inviarli via cavo ad un trasmettitore (figura 2) pure ad infrarossi, che dovrà ripetere i segnali da una distanza di alcuni metri, verso la videocamera.

Il cavo schermato che porta i comandi in prossimità della videocamera dovrà contenere tre cavi con relativa schermatura e completamente indipendenti tra loro, i quali porteranno rispettivamente i comandi di funzionamento della videocamera, il segnale video di ritorno per il



figura 2 - Trasmettitore ad infrarossi, atto a ripetere verso la videocamera i segnali provenienti dal cavo. Può essere posizionato fino a circa 10 metri dalla videocamera.



monitoraggio a distanza e il comando per il motore di spostamento orizzontale. La scelta del movimento della camera su un unico asse è di ordine pratico, in quanto la

postazione e il puntamento iniziale per le riprese prevedono in genere dei primi piani dell'animale e gli spostamenti e l'allontanamento dello stesso dal punto iniziale di ripresa possono essere mantenuti dal movimento orizzontale della videocamera e dall'apertura, Grandangolo/Tele dell'obiettivo.

Il motore è stato ricavato da una motorizzazione con riduttore meccanico presente in molti programmatori per lavatrice, essendo il più idoneo ed avendo un elevato grado di demoltiplica, nel quale è stato asportato il motore originale e adattato un motorino a corrente continua a 12 volt, allo scopo di ottenere la



marcia Avanti-Indietro. Inoltre sarà necessario costruire un piano di fissaggio adatto al proprio cavalletto, con gli attacchi per la videocamera e per il gruppo motore.

Per questo movimento, avendo usato materiale di recupero, non è possibile fornire ulteriori chiarimenti oltre ai suggerimenti dati dalla figura B sul montaggio e costruzione dello stesso.

Il dispositivo di movimento è molto semplice e fa capo a due microswitch a levetta che controllano la posizione della telecamera. Infatti quest'ultima, prima di giungere a contatto con il microswitch stesso (sia esso quello di destra o di sinistra) agire sulla rispettiva levetta interrompendo il movimento in quella direzione e mantenendo abilitata quella in senso opposto.

I fine corsa sono stati applicati allo scopo di evitare che la videocamera venga fatta girare più volte con conseguente attorcigliamento dei cavi di uscita Video e Alimentazione (la posizione di questi è arbitraria a seconda delle esigenze).

Il potenziometro P1, che si trova nella postazione dell'operatore, consente lo stop di motore quando si trova in posizione intermedia e di marcia destra o sinistra con variazione di velocità.

Le uscite dei micro A e B andranno collegate allo scopo di interrompere il segnale di comando sulla base di TR1 o TR2, quando il micro interessato è premuto.

La piastra su cui poggerà la telecamera è indispensabile onde evitare il più possibile vibrazioni soprattutto nelle fasi in



Consigli: piastrina in telton grafitato per scorrevolezza - non vengono fornite le quote dei vari pezzi delle forature poiché dipendenti dal tipo di materiale in nostro possesso (telecamera, prototipo ecc.).

figura B - Dispositivo di movimento.

movimento.

Proprio a questo scopo suggerisco di porre nei punti di contatto tra telecamera e piastra, delle striscie semicircolari di teflon grafitato, lubrificate con un po' di olio, per facilitare la scorrevolezza nei movimenti della telecamera ed eliminare fastidiose incertezze.

È chiaro che quanto qui consigliato è solo a scopo indi-





cativo, essendo questo un campo specificatamente meccanico e quindi non di pertinenza della rivista. Per questo i Lettori dovranno dar sfogo alla loro fantasia ed adattare l'attrezzatura al meglio secondo le proprie esigenze, magari progettando mini sommergibili radiocomandati per studiare da vicino i rapporti sociali degli squali o la difficoltà di digestione delle balene.

Il cavo schermato (di buona

qualità) dovrà essere avvolto su un rocchetto per consentirne un comodo trasporto, e la sua lunghezza potrà raggiungere comodamente i 100 metri, senza causare considerevoli perdite al monitoraggio video.

Augurandomi che il progetto sia ben accolto, resto a disposizione tramite la Redazione della Rivista per eventuali richieste di chiarimenti e attendiamo fiduciosamente insieme incoraggianti notizie dalle vostre

elucubrazioni mentali. A presto e alla prossima.

NB: In molte videocamere non è presente la possibilità di accensione e spegnimento a distanza tramite telecomando; questo ci obbliga a mantenere la camera in pausa di registrazione nell'attesa che si presenti l'opportunità di registrare.

Nel caso specifico dell'uso della camera tramite i comandi a distanza è necessario mantenerla in costante accensione per poter controllare, tramite il monitor, ciò che avviene avanti ad essa. Per questo motivo diventa necessario alimentare la camera tramite una batteria ad alta capacità, per consentirne una lunga autonomia di funzionamento.

Allo scopo il circuito di figura 4 riduce la tensione da 12 volt ad una uscita stabilizzata di 6,7 volt - 2 A, adatta all'alimentazione di tutte le videocamere funzionanti tramite batterie da 6 volt.

Il circuito stabilizzatore IC1 deve essere montato in un dissipatore di cm 5 x 5 di lato e di 5 mm circa di spessore.

=======

### **Space Communications**

P.zza del Popolo, 38 🍒 (0734) 216165 - 63023 Fermo (AP)

### Distributore per l'Italia dei kits inglesi C.M. HOWES

**DcRX** - Ricevitore a conversione diretta 20 mt SSB/CW molto compatto (78 x 78 mm) e facile da montare. Non richiede alcuna taratura. Funziona a 12 V ed è in grado di fornire eccellenti prestazioni. **L. 108.000** 

**DXR10** - Ricevitore per tre bande (10,12 e 15 mt) SSB/CW semplicissimo da montare. È provvisto di filtro passabanda in ingresso, doppio mixer bilanciato, filtro attivo, VFO a FET ed amplificatore BF da 1 W. Funziona a 12 V. **L. 128.000** 

### Altri kits:

Analizzatore di spettro 0 ÷ 120 MHz Fet Dip Oscillatore 0 ÷ 170 MHz Filtro audio passa-banda SSB/CW L. 269.000 L. 169.000 L. 82.000





### a cura di IK4GLT Maurizio Mazzotti

Da qualche tempo a questa parte, in campo veicolare CB, si registra la tendenza a voler minimizzare gli ingombri delle antenne. Lo dimostra l'enorme successo ottenuto dalle ultime due nate: l'IDEA 40 e l'IDEA 33, lunghe rispettivamente 40 e 33 cm!

Seguendo questa linea, vediamo un'altra antenna, sempre in banda CB, degna di attenzione per le sue ridottissime dimensioni: la – PETY MAG 27 – antenna dotata di "micro" base magnetica a sintonia preregolata e di immediato impiego, senza bisogno di taratura supplementare.

La struttura della base magnetica presenta esteticamente, un bassissimo profilo ed è equipaggiata di un magnete ad altissimo flusso che le consente una perfetta aderenza anche alle alte velocità.

A questo, è bene aggiungere anche l'elevata capacità ottenuta fra la massa del cavo coassiale di alimentazione e la carrozzeria.

Particolare affatto trascurabile in quanto, da questa capacità, viene raggiunto l'optimum di adattamento di impedenza e conseguente attitudine a captare ed irradiare convenientemente.

Il corpo base contiene la bobina di carico e adattamento di impedenza, da questo parte lo stilo in acciaio cromato nero, sormontato da un cappuccio plastico di protezione.

In caso di parcheggio in zone "sospette", non dimentichiamo i teppisti, date le sue ridotte dimensioni, può essere facilmente rimossa ed alloggiata sotto il sedile dell'autovettura o se vogliamo, la possiamo sempre portare con noi in caso di emergenza. Meglio avere due antenne che correre il rischio di rimanere nell'impossibilità di trasmettere causa rottura dell'antenna primaria!

Tutte le parti esposte sono protette da chiusure impermeabili e questo, conferisce un altro pregio alla PETY MAG 27: la durata nel tempo senza ossidazione!

Vediamola assieme dall'estratto dell'ultimo catalogo:



Le antenne e tutti gli accessori prodotti SIRTEL sono disponibili presso:

G.B.C. e tutti i suoi punti vendita

IM.EL.CO.

Via Don Pasquino Borghi, 226 00144 - ROMA - EUR Tel. 06-529.45.49



## **BJTESTER**

G. e C. Toselli, IW4AGE

Presentiamo un tester per transistor bi-polari il quale, oltre ad indicare il guadagno di corrente, segnala automaticamente la polarità del transistor, dimostrando di possedere caratteristiche per le quali lo si potrebbe definire persino intelligente.

Il progetto che presentiamo ha le seguenti interessanti particolarità:

- 1° Circuito insolito al limite didattico.
- 2º Alta affidabilità nella misura.
- 3° Segnalazione automatica della polarità.
- 4° Economicità, autonomia, dimensioni ridotte.

Dopo aver analizzato le caratteristiche salienti del progetto, vediamo le motivazioni che ci hanno spinto alla realizzazione di questo apparecchietto. Essendoci trovati nella necessità di selezionare un certo numero di coppie complementari di transistori della serie "BC", sia di tipo "N" che "P" e quindi trovando immediatamente scomodo e noioso agire continuamente sul commutatore per selezionare la polarità del transistore, decisi a risolvere il problema ci siamo rivolti alla innumerevole letteratura disponibile sull'argomento, senza però trovare nulla che soddisfasse appieno le nostre esigenze; da qui la decisione di progettare uno strumento adatto allo scopo.

I risultati più che lusinghieri ci hanno spinto alla presentazione del progetto.





### Descrizione del circuito

Possiamo suddividere il circuito in quattro blocchi principali, che ora descriveremo.

Il primo blocco è costituito da una coppia di transistori (vedi figura 1), che rendono disponibile una tensione di alimentazione splittata, ovvero una massa fittizia rispetto alla batteria di alimentazione; questo comune si trova all'incirca a 1/2 Vcc consentendo di alimentare con la giusta polarizzazione sia transistori di tipo "N" che di tipo "P". Si evita così l'impiego di due batterie per alimentare il circuito.

Quarto blocco: consta semplicemente di quattro diodi al silicio ed unitamente al microamperometro realizzano il sistema di indicazione del guadagno di corrente.

Nel nostro caso si è scelto un fondo scala pari a 1000 con strumento da 1mA fs, ed lb=1μA.

### Note sui componenti

Citiamo i pochi componenti critici.

È bene scegliere un operazionale in grado di funzionare con basse tensioni di alimentazione ed ingresso a fet: citiamo, CA3260, RCA; TL062,



Secondo blocco: generatore di corrente costante bipolare.

È costituito da un operazionale (1/2 IC1), il quale fornirà la necessaria corrente per il pilotaggio della base del transistor in prova; il valore di questa sarà lb = 1/RM, RM = Mohm,  $lb = \mu A$ .

I LED posti fra l'uscita dell'operazionale e il rispettivo ingresso invertente, servono quali generatori di riferimento; si è preferito il LED in luogo di diodi Zener in quanto meno costosi, inoltre la deriva termica dei LED è più contenuta (circa la metà) rispetto a quattro diodi al silicio che potevano essere sostituiti al posto dei LED.

Terzo blocco: circuito comparatore più invertitore formato dall'operazionale IC1, più una ulteriore coppia di transistori. Questi elementi hanno lo scopo di effettuare la commutazione automatica, verificando il tipo di transistore sotto prova, sia esso N o P, fornendo inoltre la giusta polarità per il collettore.

Sono inoltre presenti due indicatori a LED, i quali hanno il compito di fornire al comparatore una tensione di riferimento e segnalare nel contempo all'operatore il tipo di transistore sotto test. Questi LED andranno ovviamente contrassegnati con la dicitura N, P, o in alternativa montati di diverso colore.

TL082, TEXAS.

- I LED di riferimento vanno selezionati con identica VD, la resistenza R dovrà essere scelta in modo da misurare ai capi di R una tensione pari a 999 mV, tenendo conto dell'errore introdotto dal tester.
- -ILED di segnalazione P-N, devono essere del tipo ad alta efficienza, pena la scarsa luminosità dei medesimi.
- Il resistore RM deve essere di valore il più preciso possibili, almeno al 2%, oppure un elemento al 5% selezionato.

### Ulteriori consigli

Oltre all'interruttore di accensione posto in serie alla pila, si potrebbe inserire un pulsante che permetta di cortocircuitare la base con l'emettitore del transistor sotto prova. Ciò consente di verificare se il transistor da testare risulta un C.C. o eventualmente controllare se si è in presenza di una notevole corrente inversa (di dispersione collettore – Emitter).

Una ulteriore facilitazione può essere quella di montare la R.M. con valore di 100 k $\Omega$  in modo da avere un fs = 100 volte, ciò può rivelarsi utile soprattutto per il controllo di molti transistor per



\* = Vedere testo

figura 3 - Disposizione componenti

hanno un quadagno di 50 o Gate con consequente riduzione della corrente

R.F. che mediamente hanno un guadagno di 50 o inferiore. Infine coloro che desiderano testare pure elementi FET oltre ai BJT potranno inserire un secondo pulsante, con in serie al medesimo una resistenza di valore opportuno (circa 1  $M\Omega$ ), collegato fra l'uscita del comparatore Pin 1 di IC1 e il terminale che fa capo alla base del transistor (ovvero C4). Il gate del FET sotto prova sarà collegato al posto della base; l'inserimento dei FET seguirà la seguente disposizione:

S1

TR4 = BC 337

IC1 = TL062, CA 3260, CA

3240, TL082

B1 = Batteria 9V, oppure

C-B-E = Morsetto di prova

= Interruttore

alimentazione 12 V

E = Source

B = Gate

R9

C3

 $= 1 k\Omega$ 

 $R10 = 2.2 k\Omega$   $R11 = 10 k\Omega$ 

 $R12 = 10 k\Omega$ 

 $R13 = 2.2 k\Omega$ 

 $RM = 1m\Omega^*$ 

 $C1 = 47 \, \mu F$ 

 $C2 = 10 \, \mu F$ 

 $= 10 \, \mu F$ 

C = Drain

Ora, premendo il pulsante aggiunto con la dicitura FET verrà alterata la polarizzazione di

Gate con conseguente riduzione della corrente del canale del FET sotto prova; come conseguenza il milliamperometro M1 indicherà una corrente di canale inferiore dipendente dalle caratteristiche del FET sotto prova e dal valore assegnato alla resistenza posta in serie al pulsante.

TR SOTTO PROVA

Tutte le misure risulteranno più proficue se in luogo del milliamperometro da 1mA verrà posta una opportuna resistenza di misura (Es.  $1k\Omega$ ) ed in parallelo a questa un tester digitale, quale indicatore di guadagno.

Confidiamo che questo semplice strumento possa tornare utile ai molti lettori di Elettronica Flash. Gli autori rimangono comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento risulti necessario.



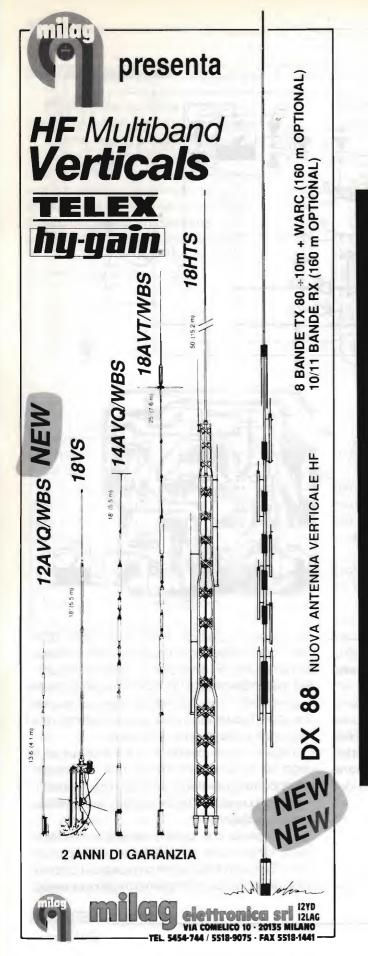



... Non è ancora arrivata!... Questo mese non è uscita!...

Non ne abbiamo più!...

Queste sono le risposte con cui banalmente si giustifica l'edicolante quando gli chiedi E.F. e lui non ne dispone. BUGIE!!!

La tua Rivista E. FLASH esce ai primi di ogni mese lo sai, ed è distribuita sulla rete nazionale dalla Rusconi, PRETENDI quindi che ti procuri la copia dal suo distributore locale per il giorno successivo.

Lui dispone sempre di una scorta per rifornire le edicole. Da quel giorno, l'edicola avrà sempre una copia per te ogni mese.

Così facendo ci aiuterai a normalizzare la distribuzione nazionale, ti faciliterai l'acquisto e non perderai alcun numero prezioso della tua E.F.

La Direzione



# Dal TEAM ARI - Radio Club «A. RIGHI» Casalecchio di Reno - BO

## **«TODAY RADIO»**

Abbiamo avuto numerose richieste da parte di SWL e nuovi OM (i cosiddetti "novizi" o "novices") che ci chiedevano consigli pratici e suggerimenti sul tipo di antenna "multibanda" da usare e, possibilmente, che non fosse molto complicata o costosa da realizzare.

Ancora una volta, lascio la parola a "papà Silvano" che, aiutato nella scelta da quei veri "Old Men" quali Primo (IK4GND) e Luciano (IK4HLP) ci viene in aiuto con l'esperienza di una sua realizzazione.



"Nessun apparecchio radio è migliore della propria antenna" è stato detto, perché anche un costosissimo e aggiornato "transceiver", senza una buona antenna, rende poco.

Con questa verità che mi era rimasta impressa, ed uno spazio limitato a disposizione, pensavo a quale tipo di antenna filare potevo costruire per consentire a mia figlia Daniela (IK4NPC) di utilizzare, al meglio delle possibilità, il suo TS 440S.

Sono stato consigliato ed assistito da quei cari amici che sono Primo, (IK4GND) e Luciano, (IK4HLP) e con loro ho deciso di realizzare una "V" invertita tribanda per i 20, 15 e 10 mt (14-21-28 MHz).

Dopo avere ultimato l'assemblaggio e averla montata sul terrazzo, l'antenna è stata poi "accordata" con moltissima cura e pazienza.

Per quanto riguarda i risultati ottenuti dirò che mia figlia Daniela ha già collegato stazioni in tutto il mondo, sia in fonia che in telegrafia (CW) e lo confermano le QSL ricevute.

#### Materiali e costruzione

1) Staffa attorcigliata per antenna FM (vedi disegno) all'estremità della quale ho montato una carrucola in ottone di circa 3 cm di diametro (vedi



part. 2) che serve per sollevare, tendere ed eventualmente abbassare tutto il complesso antenna.

4) Capicorda in rame a grandi occhielli (vedi piastra) per l'attacco centrale del cavo coassiale RG58 e dei dipoli. Questi capicorda vanno uniti con stagno, 2 a 2, uno sull'altro, con le inclinazioni





indicate nel disegno della piastra.

- 5) Viteria varia in ottone.
- 6) Cavo coassiale RG58: quanto basta per arrivare al ricetrasmettitore (o più semplicemente al ricevitore).
- 7) Cordino in plastica con anima di trecciola, sempre in plastica, per il sollevamento dell'antenna. I nodi o gli occhielli di questo cordino vanno fermati con cavallottini a vite come quelli usati per i fili per stendere il bucato (vedi par. 3).
- 8-9-11) Lastra di Plexiglass dello spessore di almeno 5-6 mm perché specialmente la piastra centrale deve sopportare uno sforzo notevole quando tutti i cavi sono tesi.
- 10) Morsetti per impianti elettrici (i cosiddetti "mammut"), di diverse grandezze in base ai fili o cavi da serrare. Questi morsetti (ai quali sarà stata tolta la guaina di gomma esterna), serviranno a serrare gli occhielli dei cavi antenna alle piastrine isolanti e per serrare gli anelli dei fili di nylon tenditori. Essi vanno inoltre ancorati anche sotto le

piastrine distanziatrici allo scopo di tenerle ferme nella posizione divaricata dei semidipoli, all'uscita della piastra centrale.

- 12) Pali per antenne TV secondo la necessità, con relative staffe di fissaggio.
- 13) 25 mt circa di trecciola di rame ricoperta in plastica (rame ø 1,5 esterno ø 3) per la costruzione dei dipoli.

Osservando attentamente i disegni non ci dovrebbero essere grossi problemi per la costruzione ed il montaggio, mi limito solo a raccomandare di stagnare bene ogni contatto: i due capicorda, i cavi dell'antenna, il cavo di discesa RG58.

Non usare viti per queste unioni se non per sostegno: i contatti con viti creano delle perdite che pregiudicherebbero il buon esito del vostro lavoro.

La piastra centrale andrà poi inscatolata e sigillata con "siliconi" per proteggerla dalle intemperie.



I due fori nella piastra centrale, dai quali escono a tre a tre i cavi dei semidipoli, servono a creare una strozzatura affinché lo sforzo di tensione dei cavi non venga sopportato solo dai due capicorda centrali.

"Rosmetrare" infine, con molta cura e controllare di volta in volta, con un buon strumento, le varie fasi dell'operazione che sarà lunga e noiosa.

Iniziate tagliando solo alcuni centimetri delle estremità pencolanti dei semidipoli e, quando l'ago dello strumento inizierà a spostarsi verso bassi valori di R.O.S, continuate l'operazione tagliando soltanto alcuni millimetri per volta, fino a trovare, sulle tre bande, il minimo rapporto di onde stazionarie.

Questa è un'operazione che richiede la presenza di almeno due persone, possibilmente "radiocollegate": una sul terrazzo (o tetto) e l'altra all'apparecchio trasmittente.

#### Legenda

- 1) Staffa attorcigliata (per antenne FM)
- 2) Carrucola in ottone ø 3 cm ~
- 3) Cavallotto ferma cavi (con viti)
- 4) Capicorda in rame con occhiello grande
- 5) Viti sostegno capicorda
- 6) Cavo coassiale RG 58
- 7) Cordino in nylon
- 8) Piastrina isolante (plexiglass)
- Piastra centrale attacco antenna (teflon o plexiglass)
- 10) Morsetti mammut (di dimensioni varie)
- 11) Piastrina distanziatrice (plexiglass)
- 12) Palo di sostegno
- 13) Trecciola in rame ricop. plastica (semidipoli)
- 14) Filo nylon (bava da pescatori ø 0,9)
- 15) Cavallotto ferma cavo RG 58



Lunghezza teorica dei dipoli in metri:

14 MHz: mt 5,05 + mt 5,05 + 10 cm per parte per la "rosmetratura".

21 MHz: mt 3,34 + mt 3,34 + 10 cm per parte per la "rosmetratura".

28 Mhz: mt 2,50 + mt 2,50 + 10 cm per parte per la rosmetratura.

In ogni caso, la formula per il calcolo della lunghezza in metri del dipolo a "V" invertita a 1/2 onda con angolo a 120° è:

ovviamente la lunghezza dei semidipoli dovrà essere misurata dal punto di attacco del cavo RG58 (vedi part. A) all'estremità.

Buon lavoro e buoni DX!

de Silvano Vignudelli



#### CQ... CQ... CQ...

#### **FINLANDIA**

Gruppo di prefissi OFA - OJZ

| Distretto<br>OH1 | Provincia<br>ABO/BJORNEBORGS | Capoluogo<br>TURKU |
|------------------|------------------------------|--------------------|
| OH2              | NYLANDS                      | HELSINKI           |
| OH3              | TRAVASTEHUS                  | <b>TAMPERE</b>     |
| OH4              | ST MICHELS                   | MIKKELI            |
| OH5              | KYMMENE                      | KOTKA              |
| OH6              | VAASA                        | VAASA              |
| OH7              | KUOPIO                       | KUOPIO             |
| OH8              | ULEABORG                     | OULU               |
| OH9              | LAPPLANDS                    | ROVANIEMI          |
| OH0              | AALAND Isl.                  | MARIEHAMN          |
| OHOM             | MARKET REEF                  | MANIENAMIN         |

Il calendario viene preparato in base alle informazioni in nostro possesso e tutti quegli OM e/o SWL che sono a conoscenza di regolamenti di contest, diplomi o manifestazioni varie, possono collaborare inviando le copie all'ARI Radio Club "A. Righi" - P.O. Box 48 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).

E ricordate il nostro Bollettino in RTTY: 7037 kHz (+/- QRM) - 45.45 baud - alla domenica h 08.00 UTC, 3590 kHz (+/- QRM) 45.45 baud al martedì h 20.00 UTC.



| CALENDARIO CONTEST  Maggio 1991 |             |                                          |                  |               |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|---------------|
| DATA                            | MODO        | BANDA                                    |                  |               |
| 1 mag.<br>30 sett.              | 00:00/00:00 | INTERNATIONAL DX<br>(ES-MS-FAI-TROPO-AU) | SSB/CW           | 144 MHz       |
| 1 mag.                          | 13:00/19:00 | AGCW-DL QRP/QRP Party                    | CW               | 40-80 m       |
| 4-5 mag.                        | 14:00/14:00 | INTERNATIONAL IARU                       | CW/SSB           | 144 MHz-70 cm |
| 4-6 mag.                        | 12:00/12:00 | ALESSANDRO VOLTA                         | e super.<br>RTTY | 80-10 m       |
| 11-12 mag.                      | 21:00/21:00 | USSR CQ-M Contest                        | CW/SSB           | 80-10 m       |
| 18 mag.                         | 14:00/23:00 | Contest Call Areas                       | CW/SSB           | 144 MHz       |
| 18-19 mag.                      | 16:00/16:00 | ARI International Contest                | CW/SSB           | 160-10 m      |
| 18-20 mag.                      | 00:00/00:00 | ITU Contest                              | CW/SSB           | 160-10 m      |
| 25-26 mag.                      | 00:00/24:00 | CQ WPX CW Contest                        | CW               | 160-10 m      |
| 25-26 mag.                      | 00:00/24:00 | Ibero-americano                          | SSB              | 80-10 m       |

#### Ancora sulla licenza CEPT

Dopo gli esempi ed i chiarimenti apparsi sulla rivista del mese scorso per quanto riguarda l'approvazione anche in Italia della Raccomandazione T/R 61-01 della CEPT, abbiamo pensato di inserire il facsimile della domanda (in carta bollata da L. 10.000) da inviare alla Direzione Compartimentale di appartenenza.

Poiché molte sono le occasioni per cui ogni radioamatore, SWL o CB ha bisogno di rivolgersi ai vari uffici P.T. per il disbrigo delle varie pratiche, abbiamo pensato di pubblicare l'elenco delle varie Direzioni Compartimentali P.T. ed i Circoli delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche.

| ALLH DIME TONE COMMAPTIMENTALE P.T.                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |
| RESIDENTE A. IN TITOLARE DELLA LICENZA N                                                                                                                                     |
| CHIEDE                                                                                                                                                                       |
| PRISPONDENTE LICENZA DI RADIOAMATORE CEPT AI SENSI<br>1/12/98 (6.U. 87/81/9) N.5)<br>IIRRA CHE SI ATTERRE "RELL'ESERCIZIO DELLA TAZIONE<br>CUI ALL'ART. 7 DEL CITATO DECRETO |
| FIRMA                                                                                                                                                                        |
| enza vila siosanda                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                              |

#### Le Direzioni Compartimentali P.T. ed i Circoli delle Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche

#### Piemonte e Valle d'Aosta

Dir. Comp. P.T. - Ufficio 3 - Reparto 4 - TLC via Foggia 3 A - 10152 Torino TO (tel. 011-2483498) c.c.p. 22167100 Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche Lungo Dora Firenze, 71 - 10152 Torino TO (tel. 011-2483670)

Dir. Comp. P.T. - Ufficio 3 - Reparto 4 - TLC via Orefici 15 - 20123 Milano MI (tel. 02-8830 int. 288 e 393) c.c.p. 25532201 (per le licenze ordinarie: 12, IK2) c.c.p. 53365206 (per le licenze speciali: IW2) Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche Via E. Tazzoli 2 - 20154 Milano MI tel. 02-6590190

#### Trentino Alto Adige

Dir. Comp. P.T. - Ufficio 3 - Reparto 4 - TLC via Dogana 2 - 38100 Trento TN (tel. 0461-982335) c.c.p. 324384 Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche Piazza Domenicani, 3 - 39100 Bolzano BZ (tel. 047-976070)

<u>Dir. Comp. P.T. - Ufficio 3 - Reparto 4 - TLC</u> San Giobbe - Fondam. di Cannaregio - 30121 Venezia VE (tel. 041-716744 int. 268) c.c.p. 15317308

<u>Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche</u> (due sedi)
\* Sestriere Castello 4661 - 30122 Venezia VE (tel. 04-5289426) solo per le province di Venezia, Belluno, Padova, Treviso \* Via delle Coste - 37100 Verona VR (tel. 045 - 8086111)

\* solo per le province di Verona, Rovigo, Vicenza

#### Friuli Venezia Giulia

Dir, Comp. P.T. - Ufficio 3 - Reparto 4 - TLC via Sant'Anastasio 12 - 34134 Trieste TS (tel. 040-4195201) c.c.p. 16821340 Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche P.za Vittorio Veneto 1 - 34132 Trieste (tel. 040-367458)

#### Liguria

Dir. Comp. P.T. - Ufficio 3 - Reparto 4 - TLC via U. Rela, 8 - 16151 Genova Samp. (tel. 010-5383 int. 545) c.c.p. 205161 Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche Via G.M. Saporiti 7 - 16134 Genova GE (tel. 010-217393)

#### Emilia Romagna

Dir. Comp. P.T. - Ufficio 3 - Reparto 4 - TLC via Nazario Sauro, 20 - 40121 Bologna - (tel. 051-238459) c.c.p. 164400 Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche Via F.Ili Cairoli 9 - 40121 Bologna BO (tel. 051-221567 & 229917)

<u>Dir. Comp. P.T. - Ufficio 3 - Reparto 4 - TLC</u> Piazza della Repubblica 6 - 50123 Firenze FI (tel. 055-218249) c.c.p. 10016509 Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche Via Pellicceria, 3 - 50123 Firenze FI (tel.055-219161 & 218240)

#### Lazio

Dir. Comp. P.T. - Ufficio 3 - Reparto 4 - TLC piazza Dante 25 - 00185 Roma RM (tel. 06-7550692 int. 499) - prenderà un nuovo numero c.c.p. 49167000 Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche Viale di Trastevere 189 - 00153 Roma (tel. 06-5898461)

Dir. Comp. P.T. - Ufficio 3 - Reparto 4 - TLC via Passo Lanciano - 65100 Pescara (tel. 085-420039 int.236/237) c.c.p. 11441656 Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche Via Pola, Pal. Telecomun. - 67039 Sulmona AQ (tel. 0864-55714)

<u>Dir. Comp. P.T. - Ufficio 3 - Reparto 4 - TLC</u> via Toscana, 33 - 86100 Campobasso (tel. 0874-67440 int. 246) c.c.p. 11367869 Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche Con Abruzzi: Via Pola - 67039 Sulmona AQ (tel. 0864-55714)

<u>Dir. Comp. P.T. - Ufficio 3 - Reparto 4 - TLC</u> Via G. Amendola 116 - 70100 Bari BA (tel. 080-396111)</u> Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche Via G. Amendola 116 - 70100 Bari BA (tel. 080-396111)

<u>Dir. Comp. P.T. - Ufficio 3 - Reparto 4 - TLC</u> Via N. Sauro - 85100 Potenza PZ (tel. 0971-57170 & 55152) c.c.p. 11442852 Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche Con Puglia: Via Amendola 116 - 70100 Bari BA (tel. 080-396111)

#### Campania

Dir, Comp. P.T. - Ufficio 3 - Reparto 4 - TLC Via Caracciolo, 12 - 80100 Napoli NA (tel.081-5534496) <u>Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche</u> Piazza Matteotti - 80100 Napoli (tel. 081-5525080)

Dir, Comp. P.T. - Ufficio 3 - Reparto 4 - TLC Via Marlan - 89100 Reggio Calabria RC (tel. 0965-812041) c.c.p. 351890 <u>Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche</u> Via Sant'Anna - 89100 Reggio Calabria RC (tel. 0965-20062)

Dir. Comp. P.T. - Ufficio 3 - Reparto 4 - TLC via Ausonia 69 - 90144 Palermo PA (tel. 091-501944) c.c.p. 259903 Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche (due sedi)
Pisturina - 98100 Messina ME (tel. 090-6341 & 2714625)
solo per le prov. di Messina, Catania, Enna, Ragusa, Siracusa
Via Roma, Palazzo P.T. - 90133 Palermo PA (tel.091-589733) \*\* solo per le prov. di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani

Dir. Comp. P.T. - Ufficio 3 - Reparto 4 - TLC via Piave - 60124 Ancona AN (tel. 071-203033) c.c.p. 12794608 Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche Via Industria, 17 - 60127 Ancona AN (tel. 071 - 82600)

Umbria <u>Dir. Comp. P.T. - Ufficio 3 - Reparto 4 - TLC</u> via M. Angeloni - 06100 Perugia PG (tel. 075-70938)

c.c.p. 15750060

Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche Con Marche: Via Industria, 17 - 60127 Ancona (tel. 071-82600)

Sardegna

Dir, Comp. P.T. - Ufficio 3 - Reparto 4 - TLC viale Trieste 169 - 09122 Cagliari CA (tel. 070-651915) c.c.p. 185090

Circolo Costruzioni Telegrafiche e Telefoniche Via Simeto - 90100 Cagliari (tel. 070-651915)

Direzione Centrale dei Servizi Radioelettrici Divisione 6 - Sezione 4 Viale Europa 190 - 00144 Roma EUR Per versamenti esame patente c.c.p. 659003 intestato a: Direzione Centrale Servizi Radioelettrici Canoni Concessioni e Proventi vari Servizi Radio

Viale Europa 190 - 00144 Roma EUR

#### RECENSIONE LIBRI

#### Cristina Bianchi

Quando si scopre casualmente una buona trattoria, se non si è egoisti, lo si comunica agli amici più cari, specie se in essa si ritrovano piatti che rammentano i tempi passati, resi più belli dalla patina degli anni che attenua e smussa le asperità.

Altrettanto avviene quando si ha fra le mani un libro inconsueto, pieno di ricordi, che ci riportano agli anni della nostra gioventù. Anni di carestia, è vero, ma anni pieni di sogni impossibili, di desideri irragiungibili, di progetti mai realizzati.

Mi riferisco proponendovelo, al volume

#### "COMMUNICATIONS RECEIVERS"

dell'americano Raymond S. Moore, edito dalla RSM Communication Walpole, Mass, USA.

Questo volume di 112 pagg. (cm 21x28) e dal costo di 14,95 dollari, a cui si deve aggiungere un ulteriore dollaro per l'imballo e la spedizione è reperibile presso la:

> Universal Radio 1280 Alda Drive Reynoldsburg Ohio - 43068 USA

ditta primaria che cura la vendita, a prezzi scontati, di materiale e apparati per radioamatori, oltre a quella di libri tecnici e manuali.

La Univrsal Radio ha un bellissimo catalogo che è possibile richiedere con l'invio di due dollari.

Ma ritorniamo al nostro libro e vediamo perché lo ritengo interessante per i Lettori di Elettronica Flash.

Innanzitutto in esso sono illustrati, anche se con foto non sempre perfette, in quanto ricavate da cataloghi dell'epoca, quasi tutti i ricevitori per onde corte con caratteristiche professionali prodotti negli Stati Uniti dal 1932 al 1981, nell'era d'oro delle valvole. Non sono riportati gli schemi, ed è un peccato, tuttavia le indicazioni che vengono fornite per ognuno di essi sono sufficientemente esaurienti per comprenderne la filosofia strutturale. Di ogni casa costruttrice viene tracciata una breve storia che ne illustra le origini e la struttura. Vengono trattati dall'autore solo ricevitori supereterodina costruiti negli USA, a sintonia continua e impieganti le valvole.

Il volume inizia con una breve ma completa storia dei ricevitori per comunicazione, racchiusa nelle prime 13 pagine, per proseguire poi con l'illustrare quanto è stato fatto, nel corso di mezzo secolo, dall'industria americana. È meglio non fare confronti, dopo aver sfogliato questo librocatalogo, con quanto la nostra industria ha fatto nello stesso arco di tempo, questo per non crearci complessi da abitanti del terzo mondo.

I prodotti della "nota casa", così si suoleva definire la J. Geloso, non reggono il confronto e una volta ancora ci si rende conto come poca rilevanza si sia data e tuttora si dà all'attività radioamatoriale nel nostro paese.

Le capacità c'erano e ci sono ancora, ma la miopia e soprattutto l'esterofilia le hanno soffocate e disseccate.

Concludo la mia chiacchierata con la speranza di aver fornito un'utile indicazione e soprattutto di avere evitato le sempre possibili speculazioni che avvengono quando si propone l'acquisto di questo tipo di libri, duplicati con fotocopiatrice, a un prezzo superiore o eguale a quello di acquisto nella veste originale.



## OSCILLATORE MARCONI CT 212

Umberto Bianchi

Tipico oscillatore per la taratura di ricevitori radiofonici caratterizzato da una robustezza rilevante e dalla possibilità di essere alimentato da rete - 110 e 220 Vca - e da batteria di accumulatori di 12 Vcc.

Qualche volta il mercato del surplus ci mette a disposizione degli apparati che rappresentano un buon investimento e che non trovano corrispondenza nella moderna produzione. Ne è un esempio quanto viene proposto questo mese: un generatore di segnali nella gamma di frequenze compresa fra gli 85 kHz e i 32 MHz, con possibilità di modulazione in ampiezza o in frequenza e con duplice possibilità di alimentazione, molto utile in lavori campali per tarature di ricevitori, magari alimentati a pile, in assenza di una sorgente di tensione alter-





nata.

Quello che all'epoca della progettazione di questo generatore rappresentava una eccezione legata all'uso bellico, è divenuta oggi, con l'autonomia di alimentazione degli apparati riceventi non più legati alla rete, un fatto quasi ricorrente.

La rimarchevole solidità legata alla sua origine militare ne fa uno strumento che al fascino degli apparati surplus più ortodossi unisce la possibilità di un impiego sempre attuale.

Il prezzo contenuto lo rende appetibile a tutte le tasche e il fatto di essere stato realizzato dalla Marconi inglese rappresenta una garanzia di precisione e di stabilità, comune ad apparati di buona classe.

#### Introduzione

L'oscillatore fornisce un se-

gnale a radio frequenza con valore di frequenza e di livello prefissabili, adatto per l'allineamento e il controllo di ricevitori. È in grado di funzionare nella banda di frequenze comprese fra 85 kHz e 32 MHz.

Il segnale generato può essere continuo (cw), modulato in ampiezza (a.m.) e modulato in frequenza (f.m.); quest'ultima possibilità è consentita solo su valori di frequenza superiori a 2 MHz.

L'uscita può essere variata, in passi di 2dB, da 1  $\mu$ V a 100 mV. Per i segnali a modulazione d'ampiezza il tasso di modulazione è di circa il 30% con un segnale di 1kHz, mentre per la modulazione di frequenza la deviazione può essere variata sopra ai 30 kHz.

Il segnale di modulazione a 1 kHz può essere prelevato su morsetti separati per il controllo dei circuiti di bassa freguenza.

Come già precisato nella premessa, l'apparato può essere alimentato dalla rete o da una batteria a 12 V cc. La tensione di rete può essere compresa fra i 100 ÷ 125 V o 200 ÷ 250 V a 50 Hz.

#### Breve descrizione tecnica

Lo stenogramma di figura 2 chiarisce il principio di funzionamento. L'oscillatore pilota (V2) è del tipo a sintonia anodica ed è in grado di ricoprire le seguenti bande di freguenza:

Banda 1: 85 kHz ÷ 250 kHz Banda 2: 250 kHz ÷ 700 kHz

Banda 3: 700 kHz ÷ 2 MHz

Banda 4: 2 MHz ÷ 4 MHz

Banda 5: 4 MHz ÷ 8 MHz Banda 6: 8 MHz ÷ 16 MHz

Banda 7: 16 MHz ÷ 32 MHz

La valvola a reattanza (V1) viene utilizzata solo dalla banda





4 alla banda 7 incluse.

Gli stadi delle valvole (V3) e (V4) sono costituiti entrambi da un amplificatore a larga banda. Quando si vuole avere un segnale modulato in ampiezza, l'uscita della valvola oscillatrice di bassa frequenza (V5) viene connessa alla griglia della valvola (V4), seconda amplificatrice, mentre, operando con modulazione di frequenza, l'uscita della valvola (V5) viene portata alla griglia della valvola a reattanza (V1).

#### **Alimentazione**

Il generatore può funzionare con alimentazione in corrente alternata o con una batteria da 12V cc. L'alimentazione da rete in corrente alternata può avvenire con tensioni di 110 V, 115 V, 120 V, 230 V o 240 V, a una frequenza nominale di 50 Hz,

variabile fra i 45 e i 65 Hz.

Il consumo è di 45W con alimentazione da batteria e di 50 VA con alimentazione da rete.

#### Costruzione meccanica

Il generatore è interamente contenuto dentro un cofano stagno e impermeabile.

L'equipaggiamento è costituito da un'unità a radio frequenza racchiusa in un contenitore schermante, con un certo numero di sotto-assemblaggi montati attorno a esso. Tutto il complesso viene fissato al pannello e questo può essere estratto quando si toglie la sigillatura e si solleva il coperchio.

Per effetto di questa sigillatura, lo strumento non deve essere aperto senza avere a disposizione un dispositivo di essiccamento.

Il contenitore è in pressofusione di alluminio e su questo è avvitato il pannello frontale. Un coperchio protegge il pannello frontale durante il trasporto e viene tenuto fermo da chiusure a scatto.

I cordoni di connessione e ricambi minori sono contenuti in un comparto nel coperchio e una cinghia in tessuto è fissata al contenitore per agevolarne il trasporto.

Le dimensioni esterne dello strumento sono di mm 223 x 330 x 248 e il peso totale è di 14 kg.

## Descrizione tecnica circuitale

Anche per questo apparato viene fornito lo schema elettrico completo, appositamente ridisegnato per una migliore comprensione (figura 1).

L'oscillatore pilota è ottenuto con la valvola (V2) che ha un circuito del tipo con sintonia



anodica. La selezione dell'appropriato induttore L1 ÷ L4 o L25 ÷ L27, per la banda di frequenza richiesta, viene effettuata da SWCb, mentre la relativa bobina d'accoppiamento di griglia L1a ÷ L4a o L25a ÷ L27a viene inserita da SWCc.

Ciascuna delle bobine di griglia risulta accoppiata induttivamente alla corrispondente bobina anodica e il circuito di griglia incorpora un condensatore di griglia, C92 ÷ C98, adatto alla frequenza della banda selezionata.

L'oscillatore viene sintonizzato sulle tre bande più basse (1, 2 e 3), da 85 kHz a 2MHz, dai condensatori C36a e C36b montati in parallelo. Sulle bande più alte, il condensatore C36b viene sostituito da (V1), connessa come una reattanza induttiva di valore fisso per ciascuna banda.

Le tensioni anodiche e di schermo delle valvole (V1) e (V2) sono stabilizzate a 150V e sono ricavate dai capi della valvola stabilizzatrice V6.

Il circuito anodico di (V2) viene disaccoppiato, a seconda della banda di frequenza selezionata, come segue:

BANDA

1 e 2 da R9 (470  $\Omega$ ) e C 60 (0,1  $\mu$ F)

3 da R76 (470 Ω) e C 42 (10 nF), C76 (3,5 nF)

4 e 5 da R10 (470 Ω) e C 32 (20 nF)

6 da R5 (470 Ω) e C 80 (10 nF), C113 (6 nF)

7 da R15 (470  $\Omega$ ) e C 99 (5 nF), C110 (6 nF).

L'uscita dall'oscillatore viene prelevata dalla griglia con il condensatore C101 e portato alla griglia di (V3), uno stadio separatore a resistore e condensatore con un carico anodico, R62, di 390 ohm.

Il guadagno di questo stadio risulta pertanto prossimo all'unità, ma serve a mantenere costante la risposta alle frequenze più elevate all'estremità delle bande.

Il carico anodico comprende L5 e uno dei condensatori C114 - C118, selezionati da SWCz per le bande da 1 a 5; L5 e circuito e capacità residua della valvola, sulle bande 6 e 7.

I circuiti sintonizzati risultano avere una caratteristica di frequenza molto piatta e hanno lo scopo di garantire che l'uscita dalla valvola (V4) abbia il livello dentro i prescritti limiti per ciascuna banda.

L'induttore anodico L5 viene parallelato dalla resistenza d'ingresso dell'attenuatore a scatti in serie con R47 (di 300 ohm). Questo è fornito di un nucleo metallico di accordo che consente la regolazione dei circuiti sintonizzati e fornisce la compensazione da leggeri cali della risposta fornita dalla valvola (V3) nella banda 7.

Con i commutatori SWA e SWD posizionati rispettivamente su CW e CAR, il livello della portante viene controllato su M1. La posizione per RV2, per fornire la giusta ampiezza alla portante corrispondente all'indicazione dell'attenuatore, viene determinata dalla regolazione di RV2 sulla base di quanto indica lo strumento M1 nella posizione CAL. I

#### Modulazione di ampiezza

La modulazione di ampiezza viene ottenuta applicando una

tensione di bassa frequenza di corretto valore alla griglia della valvola finale (V4). Questo segnale di bassa frequenza viene generato dalla valvola (V5) che funziona come un oscillatore Hartley in unione con il circuito accordato formato da 47 a C24, risonante a 1kHz.

Con il commutatore SWA ruotato su posizione AM l'uscita della valvola (V5) viene portata alla griglia della valvola (V4) attraverso il condensatore C26.

L'ampiezza dell'uscita della tensione di bassa frequenza è determinata dalla tensione di griglia 2 della valvola (V5).

Questa tensione viene controllata dalla posizione del partitore potenziometrico formato da R24, R69, RV3 e R70 posto ai capi della linea di alimentazione anodica e può essere variata mediante la regolazione del comando SET MOD che interviene sul potenziometro RV3.

La posizione di RV3 determina quindi il tasso di modulazione. Con un corretto valore della portante e portando RV3 al centro della corsa la percentuale di modulazione sarà circa del 30%.

Con SWA ruotato su AM e SWD su MOD, l'uscita del segnale di bassa frequenza viene controllata dallo strumento M1. La posizione che deve assumere RV3 per fornire il tasso di modulazione del 30% con la portante al corretto valore, viene quindi determinata variando RV3 e leggendo l'indicazione fornita dallo strumento M1 inserito nella posizione CAL.

L'uscita di bassa frequenza viene anche portata, attraverso C33 ai terminali MOD TONE per un impiego diretto quando si deve utilizzare un tale tipo di segnale per prove su circuiti di bassa frequenza.

#### Modulazione di frequenza

Per ottenere un segnale modulato in frequenza, la bassa frequenza prodotta da (V5) giunge, attraverso C79 e la rete costituita da resistori fissi e variabili, alla griglia della valvola (V1). Quest'ultima funziona come valvola a reattanza, poiché la sua tensione di griglia risulta pressoché in quadratura con la tensione anodica.

La rete di rotazione di fase tra anodo e griglia comprende C34, R13, C27 e C22, C18 oppure C21, a seconda della banda di frequenza prescelta. Sulle bande a frequenza più alta il condensatore C27 e la capacità griglia/catodo di (V1), assieme alla capacità del commutatore e quello dei conduttori, sono sufficienti ad assicurare la corretta rotazione di fase.

Il condensatore C34 presenta una sufficientemente bassa reattanza per tutte le frequenze utilizzate sulla modulazione di

frequenza, tale da essere trascurabile; esso è messo in circuito per isolare l'alta tensione dalla griglia.

La rete di rotazione di fase è formata pertanto da R13 e C22 con C27 in parallelo su, per esempio, la banda 4. Questo circuito risulta prevalentemente resistivo nella banda  $2 \div 4$  MHz, dove la reattanza capacitiva risulta piccola in relazione al valore resistivo di R13 (4,7 k $\Omega$ ).

La corrente attraverso questo circuito pertanto risulta in anticipo rispetto alla tensione con un angolo di sfasamento relativamente piccolo. La tensione alla griglia, pertanto, ritarda questa corrente di 90º e quindi la valvola, come si voleva, appare come una reattanza induttiva attraverso il circuito oscillatore accordato.

Il valore attuale della reattanza viene determinato dalla mutua conduttanza di (V1) che risulta variata dall'applicazione alla sua griglia controllo della tensione a bassa frequenza proveniente da (V5), quindi, come risultato, si ha la modulazione di frequenza dell'oscillatore.

L'ampiezza del segnale di bassa frequenza al reattore è determinata dalla posizione assunta dai comandi RV1, RV4, dai resistori semifissi RV8-RV11 e da R7, che formano una rete potenziometrica posta attraverso l'uscita di (V5).

Il corretto valore del segnale di bassa frequenza per produrre la deviazione indicata dalla posizione del comando DEVIA-TION (RV4), varia da banda a banda e anche all'interno di ciascuna banda.

I resistori di predisposizione RV8-RV11 vengono commutati per fornire la corretta tensione per ciascuna banda e il potenziometro RV1 è unito al comando di sintonia C36 allo scopo di regolare la tensione al suo corretto valore attraverso la banda.

Come per la modulazione d'ampiezza, la deviazione è legata al valore del segnale di bassa frequenza in uscita dalla valvola (V5). Questo viene regolato dal comando SET MOD (RV3) e controllato sullo stru-



mento M1.

Il resistore variabile RV5 viene usato per portare l'indice dello strumento a coincidere con la tacca segnata CAL, in modo che l'ampiezza del segnale di bassa frequenza risulti corretta.

#### Attenuatori e strumento

Il segnale d'uscita a radiofrequenza viene portato direttamente all'attenuatore fine formato da R27 ÷ R46. Questo fornisce un campo di attenuazione di scatti di 2dB, da 0 a 20 dB a seconda della posizione assunta da SWB.

La tacca dell'attenuatore fine è connessa con l'attenuatore grossolano costituito dalla rete di resistori R48 ÷ R55 che forniscono passi di 20 dB fino a 80 dB. Quindi il completo campo di attenuazione fornito da questi due attenuatori è di 100 dB.

L'uscita è portata con un cavo di 75 ohm all'unità terminale.

I terminali di questa unità consentono la scelta di un'impedenza di uscita di 75 ohm o di 7,5 ohm. In quest'ultima condizione, il segnale d'uscita risulterà un decimo di quello nominale.

La massima uscita a circuito aperto attraverso i terminali a 75 ohm è di 100 mV. Se l'oscillatore viene caricato con un'impedenza dello stesso ordine di grandezza rispetto a quello presentato dalla sorgente, allora si può eseguire un normale calcolo per determinare l'esatta tensione attraverso il carico; ad esempio, se il carico è rappresentato da un ricevitore con ingresso su un'impedenza di 75 ohm, allora la tensione derivata su di esso corrisponde a quella letta sugli attenuatori e divisa per due.

Il corretto livello della portante viene controllato sullo strumento M1 quando il commutatore SWD viene ruotato su CAR. La radiofrequenza in uscita da V4 viene rettificata da un circuito raddrizzatore a onda intera comprendente i diodi MR2 e MR4, e un filtro RF formato da L29, L30, C39, C48, R16, R17, C28, C29, e i condensatori passanti C14 e C17.

Quando il livello della portante viene letto come 100 mV ai terminali (con i due attenuatori ruotati in senso orario), l'indicazione fornita dallo strumento deve essere regolata, agendo sul potenziometro semifisso RV7, in modo da far coincidere l'indice con la tacca CAL.

#### Alimentazione (Ingresso)

Sul pannello frontale sono sistemate due prese per alimentare l'apparato sia con una rete a corrente alternata sia con una sorgente di corrente continua. L'alimentazione dalla rete viene filtrata, dopo di che alimenta il trasformatore TR1 attraverso una delle prese poste sul primario e adatta al valore della tensione disponibile.

Nel funzionamento con batteria, questa alimenta un vibratore VB1 che è a sua volta collegato ad un avvolgimento primario separato del trasformatore TR1.

Sia l'ingresso che l'uscita del vibratore sono filtrati e muniti di dispositivo antidisturbo per ridurre il crepitio ed eliminarlo dalla banda di funzionamento dello strumento.

Una scatola di filtro viene fornita per essere usata quando, con una sola batteria, si devono alimentare anche altri apparati. Questo filtro è formato da due condensatori elettrolitici, C150, C151, posti in serie fra loro, con le estremità connesse alla linea di alimentazione e il centro connesso a massa. Viene collegato sulla alimentazione della batteria ed elimina ogni segnale a radiofrequenza introdotto attraverso la batteria stessa.

#### Uscita

Il trasformatore di alimentazione ha due secondari, uno per l'alta tensione e l'altro, con avvolgimento a 6V, per l'accensione delle valvole.

L'alta tensione viene rettificata da una valvola a due anodi (V7) e livellata e filtrata da L13, R66, C52 e C51. Un fusibile è inserito sul lato positivo della linea ad alta tensione immediatamente prima del filtro di livellamento.

L'alta tensione per l'anodica della valvola a reattanza V1 e per quella dell'oscillatore principale V2, viene stabilizzata da V6. Tutte le alimentazioni verso il complesso schermato a radiofrequenza sono filtrate nel punto di ingresso.

Per ultimare la descrizione di questo interessante generatore non sarà male spendere qualche parola per descrivere i comandi che compaiono sul pannello frontale, la relativa funzione e come operare con lo strumento.

- In basso a sinistra troviamo il commutatore di sistema (SWA) con le posizioni contrassegnate da: OFF - AM -CW-HTOFF e FM. Seleziona i modi di funzionamento.
- 2) Poco sopra a quest'ultimo è



posto il controllo di deviazione (RV4) marcato DEVIATION KC/S. Serve a variare la deviazione in frequenza quando si opera in FM.

- 3) Più in alto vi è il commutatore per lo strumento indicatore, segnato come MOD. CAR. Commuta lo strumento o sulla percentuale di modulazione (30%) o sul livello corretto della portante.
- In basso, quasi al centro, troviamo il comando di regolazione della modulazione (RV3) contraddistinto dalla scritta SET MOD. Regola il tasso di modulazione al 30%.
- 5) A destra di quest'ultimo comando è sistemato il comando per il livello della portante, con la scritta SET CAR. (RV2) Regola la portante al corretto livello in modo tale che l'uscita risulti quella indicata dalla posizione degli attenuatori.
- 6) Sopra il comando SET CAR troviamo il commutatore di banda (SWC) con le posizioni da 1 a 7. Seleziona la banda difrequenze entro cui si vuole operare.
- 7) Al centro del pannello è posta la manopola del controllo della frequenza (C36, RV1) con la scritta TUNING. Comanda il valore di frequenza del segnale in uscita.
- 8) In alto a destra vi è il comando dell'attenuatore grossolano (SWE) con le tacche contrassegnate dalle scritte X1; X10; X100; ecc. Aumenta o riduce il livello del segnale di uscita con scatti di 20 dB.
- 9) Sotto I'SWE è posto l'attenuatore fine (SWB) con tacche segnate 1; 1,25; 1,6; 2; ecc. Aumenta o cala il livello del segnale con scatti di 2 dB.

#### Funzionamento in AM

Ruotare il commutatore di sistema SWA su AM. Ruotare il commutatore MOD-CAR (SWD) su MOD e tramite il comando RV3 portare l'indice dello strumento M1 a coincidere con la tacca CAL.

Portare ora il commutatore MOD-CAR (SWD) sulla posizione CAR e con il comando SET CAR (RV2) riportare ancora l'indice dello strumento a coincidere con la tacca CAL; ripetere l'operazione, se necessario, con il comando SET MOD (RV3).

La portante RF ha ora il livello

correlato con la calibrazione dei comandi degli attenuatori e il tasso di modulazione risulta correttamente regolato al 30%.

L'uscita del generatore può ora essere modificato intervenendo sui due attenuatori SWE e SWB che consentono rispettivamente scatti di 20 dB e di 2dB per un'escursione totale di 100 dB.

In questo modo con il generatore si possono eseguire normali controlli di taratura, mentre per misure di rapporto «segnale/disturbo» il commutatore SWA ha una posizione HT OFF e l'oscillatore RF può essere reso





operativo immediatamente quando il segnale è stato escluso, uscendo dalla posizione HT-OFF.

#### Funzionamento in FM

Portare il commutatore di funzione (SWA) su FM e ripetere le operazioni descritte nel paragrafo precedente.

La deviazione può essere variata, se necessario, per mezzo del comando DEVIATION KC/S (RV4). Questo comando fornisce la reale deviazione senza tener conto della posizione assunta dal comando di sintonia C36 e da quella del commutatore di banda SWC.

#### Funzionamento in CW

Portare il commutatore di

funzione (SWA) su CW. Con il commutatore MOD/CAR (SWD) su CAR regolare il comando SET CAR (RV2) fino a far coincidere l'indice dello strumento con la tacca CAL. Procedere normalmente.

Per sospendere temporaneamente l'uscita a RF del generatore si può ruotare il commutatore SWA sulla posizione HT OFF; ciò equivale a mantenere accesi i filamenti delle valvole e consente di rifare funzionare correttamente lo strumento senza attendere il normale tempo di riscaldamento.

#### Uscita a bassa frequenza

Un segnale di bassa frequenza a 1 kHz è disponibile sui terminali MOD TONE.

Il livello di uscita di questo

segnale può essere variato agendo sul comando SET MOD (RV3). L'impedenza di questa uscita è di circa 2.5 kΩ.

#### Unità terminale

Con lo strumento vengono forniti un cavo coassiale per l'uscita RF nonché un'unità terminale che permette un'uscita a impedenza di 75  $\Omega$  e di 7,5  $\Omega$ . Quando viene collegato al generatore con l'impedenza più alta, la tensione disponibile sarà quella indicata dalla posizione degli attenuatori.

A questo punto non voglio rubare altro spazio ad articoli che trattano argomenti più attuali e, ringraziando coloro che mi hanno seguito fin qui, dò appuntamento a presto con un'altra novità.

## **NEGRINI ELETTRONICA**

Strada Torino, 17/A - 10092 BEINASCO (TO) Tel. e Fax 011/3971488 (chiuso lunedì matt.) APERTURA NUOVI LOCALI CON GRANDE ESPOSIZIONE NELLA SEDE DI BEINASCO

**SCANNER AR 3000** 



(da 100 kHz a 2036 MHz)

SCANNER UNIDEM 760 XLT (da 66 a 956 MHz)



1800.000

SCANNER ICOM R100 (da 100 kc a 1.8 GHz)

SCANNER STANDARD AX700 (da 50 a 905 MHz)



Installatore Autorizzato SOUNDBUSTERS Via Torino, 13 - Lein - Tel. 011/9980394 SCANNER AR 1000 (da 8 a 1300 MHz)

SCANNER UNIDEM 200 XLT (da 66 a 956 MHz)

Concessionari: DIAMOND • SIRTEL • LEMM • AVANTI • SIGMA • SIRIO • ECO • CTE • MAGNUM • MIICROSET • STANDARD • NOVEL • Distributore: ANTENNE FIRENZE 2

VENDITA RATEALE SENZA CAMBIALI E SENZA ANTICIPO AI RESIDENTI



## C.B. RADIO FLASH

# Roc ER

#### Livio BARI & FACHIRO

Questa puntata di CB Radio Flash è dedicata alla tecnica CB perché c'è una novità tecnologica che merita di essere resa nota agli amici CB, e non, che ci seguono.

Da poco tempo è disponibile sul mercato un dispositivo da collegare al baracchino che ne permette l'utilizzazione come «ecoripetitore».

Ecco perché in questo articolo ci soffermeremo ad esaminare il principio di funzionamento di un ripetitore e quello di un ecoripetitore.

A cosa serve un ripetitore o anche ponte-radio?

Serve a permettere collegamenti, altrimenti impossibili, tra due stazioni radio che si trovano per esempio al fondovalle, e sono separate da un ostacolo naturale (montagna ecc.) o artificiale (edifici ecc.).

Quante volte abbiamo sentito parlare dei ponti ripetitori sulla gamma radioamatoriale dei 144 MHz, o se preferite dei 2 m., che consentono ai «cugini» OM di andarsene in giro con appeso alla cintura un piccolo transceiver e con la semplice pressione di un tasto, collegarsi con altri OM in portatile, in stazione mobile o fissa, a distanze di parecchie centinaia di km., ben oltre la portata

propria di un apparecchio con 1 W di potenza e con antennino «gommoso» di pochi cm.

Ebbene, per noi CB, l'uso del ripetitore è precluso non solo dai rigori della legge ma da problemi tecnici non superabili.

Vediamo ora di richiamare i principi di funzionamento dei ponti ripetitori «convenzionali», perché solo con queste informazioni ci si potrà rendere conto in seguito, che lo sviluppo delle tecniche digitali di sintesi vocale ha fatto un grande dono ai CB di tutto il mondo, permettendo la realizzazione di un semplice dispositivo ecoripetitore utilizzabile in CB, (ma non soltanto in CB), che supera tutte le limitazioni proprie dei ponti ripetitori tradizionali, con il solo inconveniente di ripetere il messaggio con un certo ritardo rispetto al tempo reale in cui il messaggio stesso è emesso all'origine.

Esiste poi un limite temporale alla durata del messaggio, dell'ordine del minuto; ma questo, se ci pensate bene, non è certo un problema, fatta eccezione per coloro che sono di periodo troppo lungo, e che gli OM U.S.A. definiscono impietosamente «rag chewers» (masticatori di stracci).

Anche nei ripetitori convenzionali è previsto un tempo limite per i messaggi, ma questo è addirittura di 10 minuti (ci riferiamo ai ponti sui 144 MHz).

In figura 1 è schematizzato il funzionamento di un ponte sui 144, cioè sulla gamma dei due metri e sono indicate le frequenze relative ad un R 0.

Come molti sanno, il band



plan dei 2 metri contempla infatti l'esistenza di 16 ripetitori (da R0 a R7α).

La differenza tra la frequenza di ingresso al ponte (ricevitore del ponte) e quella di emissione (trasmettitore del ponte) è detta SHIFT, ed è di 600 kHz.

Questa differenza permette al ricevitore del ponte ripetitore, con opportuni accorgimenti tecnici, di non essere «disturbato» dal trasmettitore nonostante siano in funzione contemporaneamente.

I più elementari accorgimenti fanno capo all'uso di filtri molto selettivi posti a monte dell'ingresso antenna del ricevitore, e al distanziamento della antenna di ricezione da quella di trasmissione.

Il baracchino degli utenti di un ponte «convenzionale» deve essere in grado di ricevere su una frequenza e di trasmettere su di una altra, differenziata dalla precedente, del valore assegnato allo shift.

Per molti buoni motivi che ora andremo ad esaminare, sulla CB non è praticamente possibile realizzare un ripetitore classico.

Per prima cosa la frequenza di TX deve essere distanziata dalla frequenza di RX, cosa impossibile operando in CB, in quanto la banda è molto stretta, da 27,965 a 27,405 MHz (can. 1 - can. 40), e i baracchini lavorano sulla stessa frequenza sia in ricezione che in trasmissione.

Inoltre è impossibile costruire dei filtri abbastanza selettivi, come i filtri a cavità usati in 144, che tra l'altro dei «barili» alti circa 1 m.

In 27 le dimensioni teoriche di questi filtri sono ancora più grandi, e quindi si tratta di dispositivi praticamente irrealizzabili.

Dato che nel frattempo si è avuto un incredibile sviluppo delle

tecniche digitali di sintesi della voce, si sono superati questi problemi costruendo un ecoripetitore isofrequenza.

Cosa vuol dire ecoripetitore? Vuol dire che riceve un segnale sulla frequenza di lavoro prescelta, preleva l'uscita di B.F. dal ricevitore sotto forma di segnale elettrico audio (in forma analogica), provvede a digitalizzarlo, quindi lo memorizza su una memoria digitale; dopo di che passa in trasmissione, leggendo il messaggio memorizzato sotto forma di dati digitali inviandoli ad un circuito integrato sintetizzatore di voce, il quale li converte in un segnale audio (analogico), necessario a modulare il trasmettitore, che può ritrasmettere sulla stessa frequenza il messaggio precedentemente ricevuto e memorizzato.

Ovviamente la ripetizione avviene con un certo ritardo e da ciò deriva la denominazione «ecoripetitore».

Questo nuovo sistema presenta notevoli vantaggi: si può utilizzare, per realizzare un ecoripetitore, un baracchino qualsiasi purché corredato di una apposita scheda che svolga le funzioni di memoria digitale, sintesi vocale e gestione dei tempi di ricezione e trasmissione.

Non è più necessario avere a disposizione due frequenze, una per la ricezione ed una per la



trasmissione.

Per far funzionare un ecoripetitore è sufficiente una sola antenna.

Il baracchino di chi vuole usare il ponte è un baracchino «normale» che trasmette e riceve sulla stessa frequenza.

Nella prossima puntata di CB Radio Flash torneremo sull'argomento e saremo più precisi, riferendoci ad una scheda che è disponibile in commercio e che permette la realizzazione, l'installazione e l'utilizzo di dispositivi ecoripetitori sulla banda cittadina.

Nel numero di Marzo abbiamo pubblicato l'elenco dei circoli CB federati F.I.R. in Emilia Romagna e grazie alla cortesia di Elio Antonucci, sono in grado di estendere la segnalazione anche alle associazioni presenti in quella regione

```
Enilla romagna:

(Club 22) Ass. CB - P.O.Box 29 - via Pirandello, 3-40127 Bulogna Tel. 051/516196

Ass. CB (Guglielmo Marconi) - P.O.Box 969 - via Bentini, 36-40125 Bulogna

Tel. 051/703108

Ass. CB (Guglielmo Marconi) - P.O.Box 969 - via Bentini, 36-40125 Bulogna

Tel. 051/703108

Ass. CB (Nettuno) Via Bencivenni, 26-40132 Bulogna Tel. 051/400140

Gruppo Hidelgo P.O.Box 24-Via Papini, 28-40131 Bulogna 25

Ass. CB (Inclese) P.O.Box 33 - via Emilia Ponente. 30-40126 Imola BU

R.C. (Augusto Righi) P.O.Box 34 - via Emilia Ponente. 30-40126 Imola BU

Tel. 051/573177

Provincia di Modena

R.C. CB Hudena Via Molze, 20-41100 Modena

Ass. CB (Alessandro Tassoni) P.O.Box 49:-Via Viterbo, 82-41100 Modena

provincia di Ravenna

A.A.R.I. CB P.D.Box 36-48022 Lugo KA

R.C. (I Giaguari) P.O.Box 91-46015 Cervia KA

Provincia di Ferrara

R.C. (Torrione) via Fiorini, 22-44034 Capparo FE

Provincia Forli'

R.C. CB (Malaesta) F.O.Box 706 - 47030 Montiano FO

R.C. CB (Malaesta) F.O.Box 706 - 47030 Montiano FO

Provincia di Parma

CB (Ormig Parma) P.O.Box 68-via Santa Maria, 1-43100 Parma
```

che non aderiscono alla F.I.R.-CB, o di fornire ulteriori notizie (n. tel. ecc.) riguardo alcune già segnalate il mese scorso. Pubblichiamo inoltre l'elenco dei circoli CB federati F.I.R. della Toscana e delle Marche.

Per aiutarvi a ricordare i vari

appuntamenti CB ecco l'agenda del CB.

#### AGENDA DEL CB

14 Aprile 1991

Non scordate un appuntamento importante per tutti i CB italiani:

55046 QURCETA

il SYMPOSIUM CB che si svolgerà a Macerata organizzato dai gruppi G.I.R., V.C. e S.A. Tema del Symposium il futuro della CB in Italia con particolare riferimento alla prospettiva di applicazione della nuova normativa europea in vista del 1992.

28 Aprile 1991 Mostra a SAN FIOR (TV) LA RADIO: ieri, oggi e domani. 11-12 Maggio 1991 Quarta edizione del Contest Diploma "PRIMAVERA".

#### organizzato dal Gruppo Radio Italia **ALFA TANGO**

distretto di Pordenone

e dal RADIO CLUB **PORDENONE** 

Per informazioni: RADIO CLUB PORDENONE

Radio Club Pordenone

P.O. Box 283 33170 PORDENONE . ITALIA

#### 12 Maggio 1991

I MEETING V.S.G. REGIONE MOLISE ed ISERNIA (ore 9.30 raduno sul piazzale antistante la stazione FFSS e di qui trasferimento all'Hotel IDA). 9 Giugno 1991

DECIMO MEETING A.T. TRI-VENETO a Cortina (BL) org. gruppo A.T. distretto dolomitico.

1 Settembre 1991

FESTA DELLA RADIO IN MON-TAGNA (10<sup>a</sup> edizione) Chiesetta Madonna della Neve località Lama delle Crode Revine (TV) org. gruppo A.T. sez. Treviso.

Si ringraziano per la collaborazione: Elio Antonucci, Angelo Buono, Virgilio Fava, Bruno Laverone, Giovanni Lorusso, Gianni Miraval.

| R                           | REGIONE TOSCANA                                                  | 4     |                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| Provincia di FIRENZE        |                                                                  |       |                    |
| R.C. CB LA TARTARUGA        | V. BORGO 127 V. BOCCACCIO 50/6 V. DELLE RUOTE 24 V. MATTEOTTI 48 | 50047 | CASAL F / PRATO    |
| R.A.F.                      | V. BOCCACCIO 50/6                                                | 50133 | FIRENZE            |
| R.C. CB 616L10              | V. DELLE RUOTE 24                                                | 50129 | FIRENZE            |
| A.P.A.M. MONTESPERTOLI      | V. MATTEOTTI 48                                                  | 50025 | MONTESPERTOL I     |
| ASS. RADIO CB AZZURRA       | V. DI ROSANO 17                                                  | 50065 | PONTASSIEVE        |
| Provincia di GROSSETO       |                                                                  |       |                    |
| CLUB FOLLONICA 27 CB        | P.O. BOX 4                                                       | 58022 | FOLLONICA          |
| ASS. OPER. RADIO CB GRIFONE | V. GIUSTI 53                                                     | 50100 | 6ROSSETO           |
| CB 6. MARCONI ORBETELLO     | c/o                                                              | 58015 | ORBETELLO          |
| R.C. 27 AMIATA              | P.D. BOX 4 V. GIUSTI 53 c/o V. AMIATA 16                         | 58037 | SANTA FIDRA        |
| Provincia di LIVOGNO        |                                                                  |       |                    |
| R.C. LIVORNO 84             | V. MACHIAVELLI 21                                                | 57128 | LIVORNO            |
| ASS. S.E.R. MARI E MONTI    | P.O. BOX 62                                                      | 57025 | PIOMBINO           |
| NUOVA 27 MHZ VAL DI CORNIA  | V. MACHIAVELLI 21<br>P.O. BOX 62<br>P.O. BOX 28                  | 57029 | VENTURINA          |
| Provincia di LUCCA          | V. DE GASPERI-LOC.FORNOLI<br>L. ROMA-EX SCUOLE                   |       |                    |
| CB 27 BAGNI DI LUCCA        | V. DE GASPERI-LOC.FORNOLI                                        | 55022 | BAGNI DI LUCCA     |
| CB 27 CITTA' DI BARGA       | L. ROMA-EX SCUOLE                                                | 55051 | BARGA              |
| CB CASTENUOVO GARFAGNANA    | V. RIOLO V. SAN SEBASTIANO V. ROMA 87/A                          | 55032 | CASTENUOVO GARF.   |
| CB ANTENNA DEL 2000         | V. RIOLO                                                         | 55033 | CASTIGLIONE GARF.  |
| CB CLUB FOSCIANDORA         | V. SAN SEBASTIANO                                                | 55020 | FOSCI ANDORA       |
| FIR-SER CB VAL DI SERCHIO   | V. ROMA 87/A                                                     | 55027 | GALLICANO          |
| CENTRO COORD. CB VERSILIA   | V. GIGLIOTTI 6-C.CIVICO                                          | 55043 | LIDO DI CAMAIORE   |
| R.C. CITTA' DI LUCCA        | LOC.MONTESCENDI FORO BOAR.                                       | 55100 | LUCCA              |
| FIR CB MARINA PIETRASANTA   | V. FIUMETTO 45<br>V. COREGLIA 43                                 | 55044 | MARINA DI PIETRAS. |
| CB 27 MHZ VAL DI SERCHIO    | V. COREGLIA 43                                                   | 55028 | PIANO COREGLIA     |
| CB AMICI DELLA MONTAGNA     | P. DELLA CHIESA<br>PALAZZO EX PRETURA                            | 55035 | PIAZZA SERCHIO     |
| CIRCOLO CB ENNIO FOCACCI    | PALAZZO EX PRETURA                                               | 55045 | PIETRASANTA        |

CB 27 AZZURRA

| CONCA VERDE CB            | VILLA GORI         | 55040 STIAVA          |
|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| FIR CB ALTA VERSILIA      | P. XXV APRILE 13   | 55040 TERRINCA        |
| AMICI FIR CB 73 VIAREGGIO | V. TRENTO 21       | 55049 VIARE6610       |
| Provincia di MASSA CAF    | RRARA              |                       |
| CB CLUB LUNIGIANA         | P.O. BOX 37        | 54011 AULLA           |
| ALFA VICTOR               | V. XX SETTEMBRE 46 | 54033 CARRARA         |
| CB CLUB APUANIA           | P.O. BOX 29        | 54013 FIVIZZANO       |
| CB CLUB MASSA             | P.O. BOX 128       | 54037 MARINA DI MASSA |
| CB CLUB VAL MAGRA         | V. REISOLI         | 54027 PONTREMOLI      |
| Provincia di PISA         |                    |                       |
| CIRCOLO PISA 27 CB        | P.O. BOX 245       | 56100 PISA            |
| ANTENNA PONTEDERA         | V. C.BATTISTI 8    | 56025 PONTEDERA       |
| Provincia di PISTOIA      |                    |                       |
|                           | LOCALITA' VANGILE  | 51010 MASSA E COZZILE |
| Provincia di SIENA        |                    |                       |
|                           | P.O. BOX 65        | 53100 SIENA           |
|                           |                    | 55.00 5.2             |

V. VERSILIA 4

#### REGIONE MARCHE

| Provincia di ASCOLI PI    | ICENO     |     |                     |
|---------------------------|-----------|-----|---------------------|
| ASS. CB PICENA            | V, TRIVIO | 25  | 63100 ASCOLI PICENO |
| ASS. CB EMERG.RADIO FERMO | P.O. BOX  | 82  | 63023 FERMO         |
| ASS. CB OPHIS             | P.O. BOX  | 13  | 63035 OFFIDA        |
| Provincia di MACERATA     |           |     |                     |
| CD CLIID HE CITITANUMA    | P O POY   | 4.3 | ADOLD EDNIEGRINA    |

62012 FONTESPINA

| Provincia di PESARC |                 | -            |
|---------------------|-----------------|--------------|
| CB CLUB E.MATTE1    | V. DE GASPERI 9 | 61031 FANO   |
| CB CLUB PESARO      | P.O. BOX 47     | 61100 PESARO |
|                     |                 |              |

#### RADIO CLUB PORDENONE - G.R.I. ALFA TANGO PORDENONE

#### 4° Contest Diploma "PRIMAVERA"

#### REGOLAMENTO

- 1) DURATA: La manifestazione si svolgerà dalle ore 20.00 locali di sabato 11 maggio alle ore 20.00 di domenica 12 maggio 1991.
- 2) PARTECIPAZIONE: Non è prevista alcuna iscrizione e possono partecipare tutti gli operatori della 27 Mhz esclusi quelli della provincia di Pordenone.
- 3) PUNTEGGI: 1 punto per ogni stazione RCP (Radio Club Pordenone) o A.T. (Alla Tango) collegata ed iscritta alla gara. 3 punti per la stazione Jolly e 5 punti per il SUPER JOLLY che si alterneranno nel corso delle 24 ore. 2 punti per ogni stazione femminile RCP o AT iscritta alla gara.
- 4) LOG: Gli estratti log, corredati soprattutto dei numeri progressivi assegnati dai nostri operatori durante la manifestazione, dovranno pervenire entro e non oltre il 15 luglio 1991 al: RADIO CLUB PORDENONE P.o.box 283 33170 PORDENONE.
- 5) CLASSIFICHE: Tutti coloro che invieranno l'estratto log con almeno 5 punti complessivi saranno automaticamente inseriti in classifica generale. In caso di ex-acquo verrà considerato prioritario colui che per primo avrà collegato il Super Jolly. Verrà stilata una particolare classifica per eventuali concorrenti stranieri che invieranno conferme. Ai primi tre stranieri classificati verrà inviato il diploma personalizzato. Inoltre sarà redatta una speciale classifica per le stazioni femminili.
- 6) QSL: Sarà disponibile una nuova ed artistica QSL Speciale che verrà inviata a chi ne farà richiesta (non è indispensabile l'invio della preaffrancatura) nella misura di un esemplare numerato per ogni richiedente.
- 7) DIPLOMA: Il nuovo Diploma, personalizzato, consiste nella riproduzione a colori di una particolare opera d'arte. Per il suo conseguimento sara' necessario totalizzare un minimo di 5 punti e l'invio di L 8.000. Per le stazioni straniere sono sufficienti 3 punti.
- 8) PREMIAZIONI: Le premiazioni verranno effettuate in occasione della 14° edizione dell'E.H.S. (Elettronica HI FI e Surplus) che si svolgerà a Pordenone nei giorni 5 e 6 ottobre 1991 nei padiglioni dell'Ente Fiera Pordenone di viale Treviso.
- 9) RESPONSABILITA': L'organizzazione declina ogni responsabilità circa l'uso improprio delle frequenze e delle apparecchiature.

READY. **CW con Commodore 64** REM\* ELIO ANTONUCCI REM\* VIA FAENZA, 11 40139 BOLDGNA KEM\* REM: 10 T1=6:T2=T1\*3:G=4:GOSUBBOO:POKE53280.11:POKE53281,11:PRINT"=" 15 PRINT"CLEZIONE DI SECNALI MORSE":PRINT"
20 PRINT"IL SEGNALE MORSE PUO' ESSERE CORTO (.....)" 20 PRINT"IL SEGNALE MORSE FUU
25 PRINT"OPPURE LUNGU (G. M). "
30 PRINT"PRINT"AD ESEMPIO LA LETTERA CAM VIENE ESPRESSA"
35 PRINT"NELLA SEGUENTE MANIERA CAM = (G. M)"
35 PRINT"NELLA SEGUENTE MANIERA CAM = (G. M)"
36 PRINT"NELLA SEGUENTE MANIERA CAM = (G. M)" 45 FORM=1TU9000:NEXT 50 K=1:L=1:FORM=1T010:GOSUB295:FORN=1T0400:NEXT:NEXT:PRINT 55 PRINT: PRINT" PREMERE GETX\$: IFX\$<>"W"THENGO 60 GETX\$:IFX\$<\"u\text{"u\text{"u\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text{"t\text 105 IFX#="Z"THENRUN 115 REM MORSE \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* 120 PRINT"VOLETE IL TASTO TELEGRAFICO O F1?(T-F)"
125 GETQ\$:IFQ\$=""THEN125" 

Ed ora vi lascio per l'angolo del relax in compagnia dell'amico Fachiro.

#### FACHIRO op. MAURO



FACHIRO - QTH Bottegone (PT).

#### RACCONTI ED ESPERIENZE

#### Controlli e controllini

Carissimi amici che leggete i miei racconti sulla CB da oltre un anno (come passa il tempo!), voglio parlarvi di coloro che in frequenza chiedono con molta facilità controlli a ripetizione. Io penso che, in alcuni casi, sia come un vizio od una malattia e che "i malati" non se ne rendano conto.

Certo è che tutti abbiamo avuto, ed avremo, necessità di un controllo, o dopo avere installato una nuova antenna, o per avere acquistato un nuovo apparato, oppure a causa di riparazioni o cambio del microfono, ecc, ma si tratta normalmente di un controllo... come dire... veloce, e poi non se ne parla più.

Alcuni invece, in certi giorni, durante le ore dedicate al «baracchino», veramente non fanno altro se non chiedere il QRK sui più svariati canali.

Infatti chiedono il controllo in condizioni normali, quindi con le «vitamine», in posizione uno e poi in posizione due, passando quindi alla ripetizione con il maik più o



160 POKES(+4.0:IFPEEK(203)=14THENRETURN

```
165 GUSUB660; GOT0150
170 PRINT:PRINT"UK":W=33:FH=23:FL=80:HA=15*16:LA=15:AN=0*16
175 IFPEEK(203)=4THEN:POKES1+4,17:GOSUB635
             IFPEEK(203)=4THEN1/5
PUKESI+4,0:IFPEEK(203)=14THENRETURN
    190 GOSUB660: GOTO175
               REM ESERCIZI ****************
   200 PRINT"C":PRINT"A = .."
205 FORM=1T010:K=1:L=1:GOSUB295:FURN=1T0300:NEXT:NEXT:RETURN
   210 PRINT"C :PRINT"B = ..."
215 FORM-ITO10:K-0:L-1:GOSUB295:K-3:L-0:GOSUB295:FORN-ITO300:NEXT:NEXT:RETURN
220 PRINT"C :PRINT"C -.."
220 PRINT"C :PRINT"C -.."
   230 FORN=1T0300:NEXT:NEXT:RETURN
   235 PRINT"C": IPRINT"D = ..."
240 FORM=1T010:K=0:L=1:GOSUB295:K=2:L=0:GOSUB295:FORN=1T0300:NEXT:NEXT:RETURN
245 PRINT"C":PRINT"E = ."
   250 K=1:L-0:FURM=1T010:GUSUB295:FORN=1T0300:NEXT:NEXT:RETURN
   255 PRINT"C":PRINT"F
   260 FURM*1T010:K*2:L=1:GOSUB295:K=1:L=0:GOSUB295:FORN=1T0300:NEXT:NEXT:RETURN
   265 PRINT"C:PRINT"G = ----
270 FORM-LT010:K=0:L=2:GOSUB295:K=1:L=0:GOSUB295:FORN=1T0300:NEXT:NEXT:RETURN
 305 POKES1+4,17:FORN=1TD100:NEXT:POKES1+4,0:FORN=1TD100:NEXT
   315 FORI=ITOL: IFI>LTHEN325
   320 PUKESI+4,17:FORN=1T0300:NEXT:PDKESI+4,0:FORN=1T0100:NEXT
   325 NEXT
  330 RETURN
335 PRINT"[":PRINT"]
 340 K=1:L=3:FURM-1TU10:GOSUB295:FORN=1T0300:NEXT:NEXT:RETURN 345 PRINT"C":PRINT"K = -.-"
 355 PRINTCT:PRINTL = ..."
366 FGRM=IT010:K=1:L=1:GDSUB295:K=2:L=0:GDSUB295:FGRN=1TU300:NEXT:NEXT:RETURN
 365 PRINT"C":PRINT"H = _-"
370 K=H:L-2:PURH=:ITD10:GOSUB295:FORN=ITD300:NEXT:NEXT:RETURN
375 PRINT"C":PRINT"N = .-"
 400 FORM-1T010:K=1:L-2:GOSUB295:K=1:L=0:GUSUB295:FORN-1T0300:NEXT:NEXT:RETURN
 405 PRINTTC:PRINTTQ = ---
405 PRINTTC:PRINTQ = ---
410 FRM-1TU10:K=0:L-2:GOSUB295:K-1:L=1:GUSUB295:FORN=1TU300:NEXT:NEXT:RETURN
 415 PRINT"(":PRINT"R = ...
420 FORM-ITUIO:K=1:L=1:GUSUB295:K=1:L=0:GUSUB295:FORN=1TU300:NEXT:NEXT:RETURN
 425 PRINT"C":PRINT"S = ..."
430 K<3:L=0:F0RM=1T010:G0SUB295:F0RN=1TU300:NEXT:NEXT:RETURN
435 PRINT"C":PRINT"T = -"
 440 K=0:1,=1:FURM=1T010:G0SUB295:FORN=1T0300:NEXT:NEXT:RETURN
 445 PRINT"C" : PRINT"U
 450 K=2:L=1:F0RM=1T010:G0SUB295:F0RN=1T0300:NEXT:NEXT:RETURN
 455 PRINT"C":PRINT"V = ...-"
460 K=3:L=1:FORM=1T010:GUSUB295:FORN=1T0300:NEXT:NEXT:RETURN
 465 PRINT"C":PRINT"W = ..."
470 K=1:L=2:FORM=1T010:GOSUB295:FORN=1T0300:NEXT:NEXT:RETURN
 475 PRINT"C" : PRINT"X =
            FORM-: TU10:K=0:L=1:GDSUB295:K-2:L=1:GDSUB295:FORM-:1T0300:NEXT:NEXT:RETURN
 AGS PRINTTGT:PRINTTY = ...."
490 FORM=ITOLO:K=0:L=1:GOSUB295:K=1:L=2:GOSUB295:FORN=1T0300:NEXT:NEXT:RETURN
495 FRINTTGT:FRINTTZ = ...."
 500 F0RM-1T010:K=0:L=2:G0SUB295:K=2:L=0:G0SUB295:F0RN=1T0300:NEXT:NEXT:RETURN
 510 PRINT"CADESSO VOI VEDRETE E UDIRETE DEI SEGNALI"
510 PRINT"MORSE , QUANDO VI SENTIRETE DEI SEGNAL
515 PRINT"MORSE , QUANDO VI SENTIRETE PRONTI CER-
520 PRINT"CATE DI RIPETERLI USANDO IL TASTO":PRINT
525 PRINT"TELEGRAFICO IN PORT 2 COLLEGANDO ":PRINT
530 PRINT" | PIEDINI 6 E 6 ":PRINT
535 PRINT"OPPURE USARE IL TASTO FI":PRINT
540 PRINT"BUDNA FORTUNA !!":PRINT
 545 FOR1-1T012000:NEXT
545 FURT - ITOIZOUG:NEAT

550 GUSUB195:(%*-".';\**"A":GUSUB695:GOSUB120:GOSUB210:X*="-...";\*="B"

555 GUSUB695:GOSUB120:GOSUB220:X*="-...":\*="C":GOSUB695:GOSUB120

560 GUSUB235:X*="-..":\*="D":GUSUB695:GUSUB120:GUSUB245:X*=".":\*="E"
566 GUSUB235:X*="-.";Y*="D":GOSUB695:GOSUB120:GOSUB245:X*=".";Y*="E"
565 GUSUB895:GOSUB120:GOSUB255:X*="...";Y*="F":GOSUB695:GUSUB120:GOSUB265
570 X*="-.";Y*="G":GOSUB695:GOSUB120:GOSUB275:X*="...";Y*="H":GUSUB695
575 GUSUB120:GOSUB285;X*="...";Y*="I":GUSUB695:GOSUB120:GOSUB35:X*="...";Y*="M":GUSUB695:GUSUB120:GOSUB355:X*="...";Y*="M":GUSUB695:GUSUB120:GUSUB365:X*="...";Y*="M":GUSUB695:GUSUB120:GUSUB365:X*="...";Y*="M":GUSUB695:GUSUB120:GUSUB365:X*="...";Y*="M":GUSUB695:GUSUB120:GUSUB365:GUSUB365:X*="...";Y*="F":GUSUB695:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB365:GUSUB36
595 A*="---":Y*="0":J$\subseteq [35:08120:d05\subseteq [35:08120:d05\subseteq [35:08120:d05\subseteq [35:0818120:d05\subseteq [35:0818120:d05\subs
 625 GOSUB485:X$="-.--":Y$="Y":GOSUB695:GOSUB120:GOSUB495:X$="
025 04508495:GUSUB120:GOTO/75
630 GOSUB695:GUSUB120:GOTO/75
635 REM HORSE DECIFRATORE **********
640 MZ-MZ-G:IFMZ<TZTHENA*=".":P=0:RZ*="":RETURN
645 A$="-"
 650 P=0:R2$=""
 655 RETURN
675 P=P+G/2:1FP>T2THENPRINT" "::R2$="F":RETURN
 680 | FR2$="FF"THENRETURN
685 | FF>T1THENPRINT" ";:R2$="FF":RETURN
```

meno amplificato e con la possibilità di ripetere il tutto se l'amico ha, per caso, un commutatore di antenna.

In passato alcuni invitavano — e non sempre in HI — questi «malati» del controllo a rivolgersi alla mutua dalle 10 alle 12 o dalle 17 alle 19.

È giustificata e normale la richiesta di un controllo, ma basterebbe avere un poco di tatto e di buon senso, per evitare interruzioni in un QSO che fila in modo perfetto.

In certi casi, ascoltando QSO interessanti ed ordinati, sentire un «break» per controllo, mi fa insorgere il dubbio che spesso tale intervento venga fatto al solo scopo di interrompere o disturbare chi già era in QSO sul canale.

Se fosse possibile vorrei dare un consiglio agli assetati di «controllini»: se proprio non potete farne a meno, cercate di non disturbare i canali dove tutto procede in modo regolare e soprattutto dove l'argomento trattato può essere interessante. In questi casi è molto meglio chiamare su un canale libero, chiedendo la collaborazione ad un operatore disponibile, con la possibilità di avere quindi il tempo e le condizioni necessarie per ottenere indicazioni più precise, e perché no, iniziare poi un "ping-pong" fra i due.

Potrebbe esserci un'altra motivazione in grado di spiegare questo fenomeno, ovvero la presenza in frequenza di operatori che, sprovveduti o privi di qualsiasi argomento, ricorrono allo stratagemma in questione per trascorrere qualche ora in lieta compagnia di una ignara vittima costretta impietosamente a morire di noia.



Perciò, amici dai controlli a ripetizione, cercate la prossima volta, di controllare... voi stessi. Con simpatia un ciao e a presto da

FACHIRO op. Mauro

- Elettrodo a potenziale positivo rispetto al catodo.
- L'antenna il cui angolo di radiazione nel piano orizzontale forma un cerchio.
- La formano, su di un canale, più partecipanti.
- 4) Come dire... ricevuto, tutto bene.
- Nel codice Q, sta per comunicato, messaggio.
- 6) Dicesi di un segnale in... uscita.
- Sta ad indicare quel dispositivo in grado di conservare programmi ed informazioni.
- Segno lampeggiante sul cinescopio indicante il prossimo carattere visualizzato.
- 9) Gli anni per i CB.
- 10) Radiofrequenza emessa da un trasmettitore; (abusata sui 27 Mhz).
- 11) Sentirsi, ascoltarsi.
- 12) Quello... Morse è usato in telegrafia, quello Q anche in fonia.
- 13) È uno IONE con carica negativa.
- Unità di misura della frequenza pari ad un miliardo di cicli al secondo.

- 15) Ci indica l'intensità di un segnale ricevuto.
- 16) È stata suddivisa in vari strati.
- 17) Onda di... superficie.
- 18) Fu il primo rivelatore (a cristallo) per demodulare le onde radio.
- 19) Colore la cui lunghezza d'onda è pari a 540 nm (nanometri).
- Unità di misura proporzionale al logaritmo del rapporto tra le ampiezze da confrontare.
- 21) Energia luminosa di cui è composta la luce.
- 22) Converte un segnale in uno elettrico.
- 23) Dispositivo che permette di ottenere fasci di luce molto intensi.
- Insieme della lunghezza d'onda della luce.
- 25) Converte un segnale elettrico in uno ottico.
- 26) Parte più interna della fibra ottica in cui avviene la propagazione della luce.
- 27) C'è anche quella continua ed alternata.
- Spinotto o presa che consente l'unione con la minima perdita di accoppiamento.

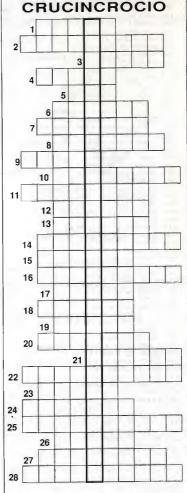

Alcune definizioni sono state dedotte dal tascabile di Elettronica Flash "le fibre ottiche".

A soluzione avvenuta nella colonna centrale si potranno leggere i 3 elementi componenti il tipo di antenna molto noto ai Radioamatori.

#### RONDINELLI COMPONENTI ELETTRONICI

già via Trento, 1 - 20139 MILANO Tel. 02/57300069

TRASFERISCE I PROPRI MAGAZZINI VENDITA IN
Via G. Oberdan, 5 - 22067 MISSAGLIA (Como)
Tel. 039/924.00.00 - Fax 039/920.03.84

La sua vasta gamma di componenti attivi e passivi di tutte le marche gli consente la vendita anche all'ingrosso a scuole, artigiani, industrie, commercio. Chiedere preventivi – si garantisce un servizio celere – vendita anche per corrispondenza Visitateci — Interpellateci



## **QUALCOSA DI MAGICO**

# Una novità dalla CTE! La gamma di antenne Magic

#### Progettate e prodotte in Italia Interessanti dal punto di vista innovativo

Dal paese della Ferrari, della pasta, dello stile nell'eleganza e nel design ecco un'altra magia: la piccola *Magic*, o meglio, una piccola *Magic*, una *Magic* media e una *Magic* grande...

Per coloro cui ancora non fosse chiaro, stiamo parlando di **Magic**, la nuova gamma di antenne CB, prodotta dall'italiana CTE.

L'unica differenza tra le 3 antenne consiste nella lunghezza dello stilo d'acciaio inossidabile che misura rispettivamente 60, 90 e 120 cm.

Da notare, secondo quanto precisato nel manuale d'istruzioni allegato a ciascuna antenna, che la lunghezza è proporzionata al numero di canali su cui ogni singolo modello si può sintonizzare; quindi per un campo di frequenza con una portata di 120 canali occorrerà una *Magic* 120.

Sintonizzandosi invece solo su 40 canali..., basta accorciare l'antenna di 20 cm. Naturalmente stiamo scherzando!

Più importante invece specificare che anche la regolazione della potenza varia al variare della lunghezza e raggiunge per il modello più corto (60 cvm.) i 10 watt e per i modelli più lunghi rispettivamente 15 e 20 watt.

Anche l'intensità aumenta con l'aumentare della lunghezza: 1 dB, 1,2 dB e 1,4 dB.

#### Design

Cosa rende dunque queste antenne così speciali? Prima di valutare le prestazioni, occorre osservare più da vicino la loro struttura.

Tutte le antenne sono dotate di un supporto autoreggente.

La bobina di sintonizzazione è avvolta in un materiale plastico rivestito da uno strato di gomma che, secondo quanto puntualizzano i produttori, è stato scelto sulla base del coefficiente di aereodinamicità.

Esso contribuisce presumibilmente a ridurre l'attrito dell'aria (in confronto ad altri materiali meno aereodinamici) ed è certo un significativo passo in avanti, anche se occorrerebbero almeno 1000 anni prima di potergli attribuire un effettivo merito nella riduzione del consumo di carburante.

Scherzi a parte, ha, se non altro, il vantaggio della completa silenziosità, anche ad alte velocità...

Lo stilo d'acciaio è trattenuto tramite una vite fissa di supporto. In dotazione viene fornita una chiave Allen che permette una regolazione del R.O.S., allentando la vite e regolando in altezza lo stilo di alcuni millimetri.

La parte inferiore dello stilo è provvista di una serie di strane scanalature con al centro un pomellino cromato: si tratta di un particolare congegno che permette all'antenna di flettersi all'indietro fino a

quasi 90°, se necessario.

La giuntura snodabile, anch'essa ricoperta in gomma, è dotata di un dispositivo di bloccaggio a frizione, cosicché, una volta stretti i pomelli, facendo leva con la chiave Allen, l'antenna mantiene la





posizione desiderata.

Elegante, pratica, maneggevole.

Passiamo quindi alla base del supporto.

Lo stilo può essere facilmente rimosso allentando la ghiera cromata situata nella parte inferiore della sezione rivestita in gomma. Și tratta di un efficace sistema di prevenzione contro possibili furti, anche se la robustezza dell'antenna stessa dovrebbe far fronte ad eventuali atti di teppismo, a patto sempre, che essa non venga piegata fino a provocare la rottura della giuntura.

#### Montaggio

Passiamo ora alle modalità di montaggio dell'antenna. Votazione piena alla CTE per l'ingegnoso design. L'antenna è infatti fissata alla carrozzeria tramite un forellino di 10 mm le componenti per il montaggio comprendono uno snodo conico filettato per la ghiera di montaggio dell'antenna, un isolante in plastica, vite e rosetta e un connettore cavo apposito, dotato di rivestimento impermeabile e collegato ad un cavo RG58 della lunghezza di 4 m. Una volta effettuato il foro, basta semplicemente passare la vite attraverso il connettore e l'isolante, inserirlo nello snodo, stringere ed è fatta!

È sicuramente uno dei sistemi di montaggio più pratici che esistano.

Manca solo un PL259 all'altro capo del cavo ma non si può pretendere tutto, senza contare che queste antenne sono più semplici da riparare rispetto a tutte le altre.

Ci si potrebbe stupire che l'estremità del cavo sia sprovvista di una presa, ma la cosa è spiegabilissima, non appena si cerca di infilare il cavo attraverso i fori e gli occhielli disposti lungo il pannello divisorio dell'auto.

#### Prestazioni

Nella maggior parte dei casi la lunghezza non è

determinante, ma le antenne CB sono l'eccezione che conferma la regola. La *Magic 60* non fornisce le medesime prestazioni della *Magic 120*, ma chi l'avrebbe detto?

Abbiamo confrontato le 3 antenne in un test da fermo, su due veicoli non in movimento, parcheggiati ad una distanza limite per l'intercettazione del campo di frequenza, valutando le differenze nella chiarezza del segnale di ogniuna.

Il R.O.S. è stato controllato ogni volta, sebbene su due di esse la ditta produttrice avesse posto una dicitura precisa in proposito, e per la terza non sussistessero problemi.

La differenza tra i modelli 60 e 120 mm era rappresentata da una diminuzione di circa il 20% sul misuratore S del ricevente in trasmissione, e una riduzione nella lettura, compresa tra S1 e S2, in ricezione. Dati questi che non significano molto, se non vengono considerati in relazione ad un differente noto: in questo caso ci siamo serviti di un paio di DV27.

La differenza tra la *Magic 60* e il referente DV27 era S1 in ricezione e 20% in trasmissione. La *Magic 90* lasciava registrare sempre una differenza S1 in ricezione, mentre in trasmissione diminuiva a meno del 10% della DV27 e infine la *Magic 120* ha fornito risultati pressoché identici sia in RX che in TX all'antenna referente.

#### Conclusioni

Senza derivare conclusioni affrettate da questo, che dopo tutto è un semplice confronto, si può ribadire che l'antenna più lunga fornisce all'incirca le stesse prestazioni di una DV27.

La gamma d'antenna *Magic*, senza battere alcun record, funziona in modo soddifacente, si presenta in modo diverso e si avvale di un pratico sistema di montaggio e fissaggio. Da tenere in considerazione se si sta cercando qualcosa di diverso dal solito!



## ... CHIEDERE È LECITO... RISPONDERE E CORTESIA... PROPORRE É **PUBBLICABILE**

#### a cura del Club Elettronica flash

Innanzitutto vogliamo complimentarci con il signor Francesco Santandrea di Roma, solutore del quiz elettronico di Gennaio 1991, riguardante uno schema un poco inusuale che vede l'utilizzo principe di un novo integrato come cicalina elettronica per telefono, oltrettutto adottato anche sui telefoni più moderni della rete nazionale.

Pubblichiamo la soluzione che ci è stata inviata perché veramente originale.

Al volenteroso Lettore, come promesso, un bel multimetro HG-DM302 distribuito dalla Mega.

Un bravo anche al sig. Poldi Dario, ma il sig. Francesco ha saputo essere certo più efficace.

Veniamo ora alle tante richieste finalmente soddisfacenti, che testimoniano l'interesse dei Lettori, il modo migliore di essere parte attiva della stessa.



Invio la mia solurione per il quiz proposto su E.F. n.1 gennaio 91; penso che il circuito proposto sia una cicalina elettronica rivelatrice di chiamata telefonica.

Quando si riceve una chiamata, sulla linea telefonica transitano una serie di segnali in corrente alternata di circa 200 V p.p. alla frequenza di 20 - 30 Hertz.

Nel vecchio circuito di suoneria visibile in fig. 1 il segnale di chiamata attraverso il condensatore giunge all'avvolgimento dell'elettromagnete che a sua volta ariona il batacchio a cui e' connesso dandoci il caratteristico squillo del campanello.

Il circuito, che credo di aver riconuscituo, e' vigibile in

l circuito, che credo di aver riconusciuto, e' visibile in 2, esso sostituisce l'insieme condensatore, elettromagnete e nello con un circuito integrato appositamente studiato per Il circuito, questa applicazione.

L'alimentazione del circuito e' prelevata direttamente dalla ea telefonica e giunge, attraverso un ponte raddrizzator linea telefonica e giunge, attraverso un ponte raddrizzatoi interno al circuito integrato, al condensatore C2 che ha funzion raddrizzatore

interno al circuito integrato, al condensatore C2 che ha funzione di livellamento della tensione.

Lo stesso segnale pilota un circuito di soglia con isteresi che riconosce la presenza del segnale di chiamata e aziona un oscillatore interno e uno sweep su due frequenze F1-F2, il segnale dell'oscillatore viene poi amplificato ed e' in grado di pilotare un buzzer piezoelettrico

La resistenza R2 ha la funzione di limitare la corrente in uscita, la somma di R2 con il valore dell'impedenza del buzzer non deve essere inferiore a I Kohn.

Il condensatore C3 e la resistenza R3 determinano la frequenza dell'oscillatore e dello sweep secondo le formule qui riportate:

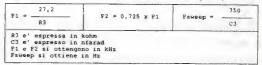

Cordiali Saluti.

Francesco Santandrea Francesco Vantarcha.

#### Richiesta

#### Un ennesimo separatore di masse

Ho realizzato un doppio amplificatore con TDA 2009 per auto, ma con delusione ho notato che a motore avviato, accendendo i fari dell'auto insorgono rumori sugli altoparlanti. Ho inoltre dotato l'impianto di un costoso filtro, ma nulla è contato.

Carlo di Villafranca (VR)

#### Risposta

Come abbiamo potuto già anticipare nella lettera personale inviatale, si tratta di disturbi generati dal motore, dai fari, vari relé. Questo è lapalissiano, ma il disservizio non è nell'impianto dell'automobile quanto piuttosto nella catena audio.

Nell'automobile, la batteria ha il polo negativo a massa, per cui sia il Lettore, che l'amplificatore, possiedono un potenziale zero riferito allo stesso nodo elettrico. È tra questa connessione ed i cavi negativi sia di segnale che di alimentazione, che si





instaura una sorta di circolo vizioso detto loop di massa, foriero di disturbi e rumori (figura 1). In definitiva si tratta di una bobina captatrice, non è quindi colpa della vettura, ma purtroppo dei cablaggi, spesso non sufficientemente curati.

Nella figura 1 sopra rappresentata è possibile osservare il percorso involuto che per induzione



avviene nelle linee di massa, una vera e propria bobina. Teoricamente si comporta come una testina captatrice di ronzii, rumori elettrici nelle vicinanze etc.

È sufficiente quindi rompere questo circuito chiuso per eliminare ogni problema, chiaramente il segnale passerà lo stesso, percorrendo ad esempio la linea di "telaio" dell'auto.

Se ciò non fosse possibile e dopo l'interruzione il segnale ne uscisse deteriorato o non uscisse affatto, basterà connettere lungo la linea di segnale schermata il circuito di figura 2.

Questo circuito serve appunto a sconnettere massa di ingresso con quella in uscita. Oltrettutto questo circuito, da duplicare in caso di utilizzo stereofonico dovrà essere regolato sul trimmer in ingresso avendo anche capacità di amplificatore adattatore.

Le calze di segnale dovranno essere isolate da massa.

#### Richiesta

#### Sirena ad altissima potenza per antifurto

Posseggo un impianto antifurto per abitazione, ora vorrei dotarlo di una potente sirena. Questa dovrebbe fare uso di una tromba da  $16~\Omega~50~W$  in mio possesso. Inoltre 50~W potrebbero essere sufficienti?

#### Stefano di Bologna

#### Risposta

Quella che presentiamo, e vogliamo dire che è stata appositamente concepita per il suo diffusore a tromba, è una sirena a C/MOS con uscita complementare e trasformatore di uscita, la potenza è di 50 W, più che sufficienti allo scopo. Non sono necessarie tarature e, se possibile sarà opportuno fare avvolgere il trasformatore. Dissipate ottimamente i darlington finali. Nei dati per la realizzazione di T1 vi sono versioni 4 e 8  $\Omega$  oltre la  $16\ \Omega$  richiesta.



 $R1 - R2 = 3.3 \text{ k}\Omega$ 

 $R3 = 100 \Omega$  $R4 - R5 = 1 M\Omega$ 

 $R4 - R5 = 1 M\Omega$ C1 = 100 n

C2 = 1 nC3 = 220 n C4 = 100 u

D1 = Diodo Zener 12 V

D2 = 1N4001TR1 = Tip147

TR2 = Tip 141

 $G1 \div G4 = IC1 = CD4001$ 

T1 = Primario: 40 + 40 spire filo Ø 0,6 mm

Secondario: 200 spire filo ø 0,35 mm per 16  $\Omega$  150 spire ø 0,5 mm

per 8 Ω

100 spire ø 0,6 mm per 4  $\Omega$ 



aprile 1991

#### Richiesta

## Comando elettronico per apertura chiusura tapparelle

Vorrei automatizzare il comando di apertura e chiusura delle tapparelle della mia abitazione, il comando dovrà essere automatico di tipo crepuscolare giornaliero, esente da movimenti causa abbagliamento, e soprattutto disinseribile.

Il motore applicato è in corrente continua del tipo tre poli avanti/indietro.

Un cavo come, uno per aprire ed uno per spegnere, quindi.

#### Giulio di Chieri (TO)

#### Risposta

Siamo ben lieti di presentare un simile schema elettrico, utilizzabile anche in mille altre applicazioni, tra cui quella richiesta dal Lettore; si tratta di un comune crepuscolare con comando a relé doppio scambio e relativi fine corsa meccanici da porre sulla tapparella nelle due posizioni di massima apertura e chiusura completa.

Come taratura sarà necessario solamente regolare il trimmer di sensibilità accoppiato al circuito di ingresso con fotoresistore.

Sarà necessario disporre di un adeguato alimentatore per pilotare il motore di trascinamento della tapparella. Tutto alimentato a 12 V in corrente continua.



#### Richiesta impossibile!!

Vorrei chiedere alla vostra Redazione uno schema di telefono cellulare palmare a 900 MHz da collegare alla rete SIP...

#### Cosimo di Reggio Emilia

#### Risposta

Innanzittutto caro Lettore non credo sia cosa facile realizzare un tale apparecchio, composto di un trasmettitore e ricevitore duplex con freguenze molto vicine tra loro, relativi filtri duplexer, logica di controllo molto sofisticata, ma soprattutto componentistica e ingegnerizzazione particolarmente spinta; inoltre per avere l'apertura del collegamento in rete SIP l'apparecchio deve essere del tipo omologato dalla stessa SIP, del tipo conforme allo standard italiano ed europeo, per cui le consigliamo di non cimentarsi in tale opera anche perché il costo dell'apparecchio autocostruito, ammesso un eventuale quanto improbabile funzionamento, sarebbe enormemente maggiore del modello commerciale.

Molti telefoni costano poco più del milione, per cui ogni commento è superfluo.

#### Proposta

#### Supertermostato per acquario

Propongo alla vostra gentile attenzione un pic-

colo ma insuperabile termostato per acquario, ossia un piccolo circuito che potrà regolare la temperatura dell'acqua nell'acquario domestico, ottimo per pesci tropicali, molto schizzinosi e sensibili alla temperatura.



Il circuito utilizza componenti molto comuni ed un relé di uscita.

La taratura avviene mediante trimmer. Per la taratura immergete nell'acqua sia il sensore NTC che la resistenza riscaldante, portate l'acqua a temperatura di  $20^{\circ}$ , controllando con termometro campione

e regolate il trimmer per lo spegnimento, scatto del relé, appena dopo la soglia.

Per altre tarature seguire la stessa procedura.

#### Armando di Praiano (SA)



Ecco, anche questo mese "è andata", i Lettori si sono dimostrati operosi; è così che si fa: Bravi! ... Ah! Dimenticavo che a grande richiesta ritorna il

concorso per la proposta più interessante e bella, questa iniziativa si colloca al posto del concorso "Quiz". Arrivederci al mese prossimo.

## PRESIDENT

#### **HERBERT**

Ricetrasmettitore in banda 27 MHz CB 40 ch - AM/FM - 5 W





Di linea molto moderna, night design, è dotato di comandi che garantiscono l'ottimizzazione del suo utilizzo in ogni circostanza.

Comandi di: • Mic Gain • CH 9 e CH 19 • Noise Blanker • Hi Cut • Automatic Noise Limiter • Public Address • Misuratore di SWR • RF Gain • Tone • Volume • Squelch

#### melchioni elettronica



SE NELLA VOSTRA CITTÀ MANCA UN CON-CESSIONARIO GPE, POTRETE INDIRIZZARE I VOSTRI ORDINI A:

#### GPE KIT

Via Faentina 175/A
48010 Fornace Zarattini (RA)
oppure telefonare allo
0544/464059
non inviate denaro
anticipato

È IN EDICOLA TUTTO KIT 7°

L. 10.000



TTO KIT

Potete richederlo anche direttamente a GPE KIT (pagamento in c/assegno +spese postali) o presso i Concessionari GPE

DELLA LINEA TELEFONICA, KIT COMPLETO DI CONTENITORE DIMENSIONI INFERIORI AD UN PACCHETTO DI SIGARETTE

È DISPONIBILE IL NUOVO DE-PLIANT N° 1-'91. OLTRE 330 KIT GARANTITI GPE CON DE-SCRIZIONI TECNICHE E PREZ-ZI. PER RICEVERLO GRATUI-TAMENTE COMPILA E SPEDI-SCI IN BUSTA CHIUSA QUE-STO TAGLIANDO.

L. 18.900

NOME
COGNOME
VIA
C.A.P.
CITTÀ





In un Master unico i circuiti stampati di tutti gli articoli

**DOLEATTO** snc

Componenti Elettronici s.n.c.

I NOSTRI ANALIZZATORI DI SPETTRO



#### **TEKTRONIX 7L12**

Cassetto analizzatore di spettro 100 kHz+1.8 GHz

#### **TEKTRONIX 7L13**

Cassetto analizzatore di spettro 1 kHz + 1.8 GHz

#### H.P. 8554L

Cassetto analizzatore di spettro 500 kHz + 1250 MHz

#### SYSTRON DONNER AN/USM394

Analizzatore di spettro 10 MHz + 12.4 GHz

#### **SAMUEL HUTTON 150 A**

Analizzatore di spettro - Dinamica migliore 60 dB 20 + 160 MHz - attenuatore ingresso e IF Spazzolamento da 0+40% sulla frequenza - stato solido - CRT 10x8

Altri cassetti analizzatori di spettro dettagli a richiesta

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

10121 TORINO - Via s. Quintino, 40 Tel. (011) 51.12.71 - 54.39.52

Fax (011) 53.48.77 20124 **MILANO** - Via M. Macchi, 70

Tel. (02) 669.33.88





**BJ TESTER** 



Suoneria intelligente

In un Master unico i circuiti stampati di tutti gli articoli

Soluzione del CRUCINCROCIO pubblicato a pag. 90.



Con il Patrocinio del Comune di Empoli e dell'Associazione Turistica Pro-Empoli

 $6^{\underline{a}}$ 

## MOSTRA RADIANTISTICA EMPOLESE

Empoli (Firenze) 11-12 maggio 1991

Ampio parcheggio - Posto di ristoro all'interno

Segreteria della Mostra:

Mostra Radiantistica - Casella Postale 111 - 46100 Mantova - Fax 0376 - 364464

ELETTRONICA

## Esclusivista prodotti LEMM per la Calabria Puglia - Basilicata e Campania

\*\*\*

Vendita all'ingrosso di tutti gli apparati CB delle ditte:

Prodotti INTEK.

**MELCHIONI - MARCUCCI - ZETAGI e CTE** 





PRO.CO.M.E.R. SRL

PRODUZIONE COMMERCIO MATERIALI ELETTRICI - ELETTRONICI E RICETRASMITTENTI

VIA LUDOVICO ARIOSTO 10/2 70043 MONOPOLI - BARI TEL. (080) 77.79.90 FAX (080) 77.79.90













Interpellateci! Potremmo avere ciò che cercate al giusto prezzo

## ALAN27 MIDLAND

L'ALAN 27 AM/FM 40 canali può darti oggi ciò che gli altri riusciranno a proporti forse tra anni o, con tutta probabilità, MAI!









42100 Reggro Emilia - Italy Via R. Sevardi, 7 (Zona Ind. Mancasale) Tel. 0522/47441 (ric. aut.) Telex 530156 CTE I Fax 47448



#### ME 500 DX

#### **ME 800 B**

#### ANCHE IN VERSIONE A TRANSISTOR



Amplificatore lineare 26-30 MHz; 200W PeP AM-FM-SSB



Amplificatore lineare 26-30 MHz; 500 W PeP AM-FM-SSB



Amplificatore lineare 26-30 MHz; 800 W PeP AM-FM-SSB-CW

#### MT 1000 CB



Accordatore d'antenna 25-30 MHz + 45/88/16/12 m. 2 kW PeP

#### **SWR 200**



Wattmetro professionale 27 MHz - 1 kW

#### FILTRI PASSA BASSO PER HF

1,6-30 MHz



### AMPLIFICATORI LINEARI A STATO SOLIDO 27 MHz



| MODELLO                                                                                                                 | ALIMENT.                                                                                                         | ASSORB.                                                   | WIN                                                                           | W OUT                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ME 100 T  ME 200 T  ME 300 TE  O ME 300 T  ME 400 T  ME 400 T  ME 500 T  O ME 500 T  O ME 500 T  O ME 1000 T  ME 1000 T | 13,8 V<br>24/28V<br>13,8<br>13,8V<br>24,28V<br>24/28V<br>13,8V<br>13,8V<br>24/28V<br>biventola con<br>protezione | 8A<br>8A<br>18A<br>18A<br>18A<br>30A<br>30A<br>40A<br>45A | 4-6<br>5-10<br>2-6<br>2-6<br>5-12<br>5-12<br>5-10<br>5-10A<br>5-30<br>5 0 10W | 65<br>100/150<br>100/160<br>100/160<br>150/330<br>150/330<br>150/300<br>150/300<br>250/500<br>400/600 |  |
| ☐ Modelli con regolazione HI-LOW - 2 posizioni ☐ O Modelli con regolazione a 6 posizioni                                |                                                                                                                  |                                                           |                                                                               |                                                                                                       |  |

ME 1000 TR



5-10 W - BIVENTOLA CON PROTEZIONE

#### SCHEDA DI POTENZA 60 W



CARICHI FITTIZI - RIDUTTORI DI TENSIONE - ALIMENTATORI PROFESSIONALI



MAGNUM ELECTRONIC

MARCHIO E MOD. BREVETTATI by I4FDX-I4YDV di FRIGNANI DANIELE

Via Copernico, 4/B FORLÌ - Tel. 0543/724635 FAX 0543/725397

# Lafayette Kansas RTX CB in AM-FM

40 canali in palmo di mano





Un nuovo apparato molto "Slim" con display digitale multifunzione infatti dal display si può leggere:

- il tipo di emissione AM o FM.
- il livello della potenza RF: H o L (alta o bassa).
- l'indicatore TX quando l'apparato è commutato in trasmissione.
- l'indicatore del pacco batterie pressochè scarico (BATT.).
- il funzionamento Dual Watch, per cui, oltre ad ascoltare il canale prescelto, il ricevitore campiona per un certo periodo (150 ms) un altro canale selezionato.
- l'indicazione del livello ricevuto mediante una fila di barrette orizzontali. Non solo ma durante le ore notturne il visore può essere illuminato. L'impostazione del canale operativo viene fatta mediante due tasti laterali Up-Down.

Una particolarità per cui il ricetrasmettitore si differenzia dai soliti walkietalkie usuali è per il "Dual Watch" che si può considerare come una sorta di canale prioritario. L'ascolto in tale modo avviene su due canali: per un periodo di 2 secondi sul canale considerato principale e di 150 ms. sul canale d'ascolto.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Tipo di emissione: AM e FM Canalizzazione: 10 KHz N. di canali: 40 Alimentazione: 13.5V c.c. Temperatura operativa: da -10 °C a +35 °C Tipo di presa coax: TNC Determinazione della frequenza: mediante  $\mu$ P e circuito PLL Dimensioni: 64 x 41 x 200 mm

#### RICEVITORE

Configurazione: a doppia conversione

Valore delle medie frequenze: 10.695 MHz, 455 KHz Sensibilità dello Squelch: 0.5 μV per 12 dB SINAD

Reiezione al valore IF: 65 dB Reiezione di immagine: 65 dB Reiezione all'intermodulazione: 65 dB Distorsione max: 5% Livello di uscita audio: 0.4W con il 10% di dist. armonica totale

#### **TRASMETTITORE**

Potenza RF (con 13.5V di alimentazione): 3W Stabilità in frequenza:  $\pm$  200 Hz Deviazione max. (in FM):  $\pm$  1.3 KHz Percentuale di mod. max. (in AM): 85% Rumore FM: > 50 dB Potenza sul canale adiacente: secondo disposizione di legge Impedenza d'antenna:  $50\Omega$ 



## DA MICROSET UNA NOVITÀ ASSOLUTA

È FINITA LA STRAGE DELLE INNOCENTI BATTERIE

RIDUTTORE DI TENSIONE AD ALTA EFFICIENZA per Camion - Autobus - Imbarcazioni

**CONTACT 15 -** da 24 a 13V - 15A **CONTACT 30 -** da 24 a 13V - 30A

- Alto rendimento oltre il 90%.
- Da lunga vita alle batterie.
- Non spreca corrente.
- Assenza di surriscaldamento.
- Protezione totale.
- Tecnologia switching.
- Garantisce sicurezza ed efficienza.
- Si installa in pochi minuti.





## NUOVI AMPLIFICATORI HF E C.B. I PROFESSIONALI 27/200

- Banda larga 3-30 MHz.
- Ingresso W 2-12 AM 4-24 S.S.B.
- Uscita W 200 AM 400 S.S.B. tipici.
- Preamplificatore 20dB 1.5 N.F.
- Potenza regolabile.
- Alimentazione 13.8V 22A AM.

#### ALTRI MODELLI C.B. DA MOBILE:

27/50

Ingresso 1-6W uscita 45W AM - 90W SSB

27/ 75

Ingresso 1-6W uscita 70W AM - 140W SSB

27/100

Ingresso 1-6W uscita 100W AM - 200W SBB

Cercali dal tuo rivenditore di fiducia. E ricorda! Un buon apparato va ben alimentato. Usa alimentatori Microset, GLI INSUPERABILI!



Via A. Peruch, 64 33077 SACILE (PORDENONE) - Italy - Tel. 0434/72459 r.a. Telefax 0434/72450 - Telex 450122 MICRO



#### VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c.

Viale Gorizia, 16/20

Casella post., 34 - 46100 MANTOVA - Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali

#### Vendita rateale salvo benestare de "La Fondiaria"

CHIUSO SABATO POMERIGGIO



KENWOOD TS 140 S - Ricetrasmettitore HF da 500 kHz a 30 MHz - All Mode



#### YAESU FT 767 GX

Ricetrasmettitore HF, VHF, UHF in AM, FM, CW, FSK, SSB copert. continua; 1,6 + 30 MHz (ricezione 0,1-30 MHz)/144 + 146/430 + 440 (moduli VHF-UHF opz.); accordatore d'antenna automatico ed alimentatore entrocontenuto; potenza 200 W PeP; 10 W (VHF-UHF); filtri ecc.



#### YAESU FT 757 GX II

Ricetrasmettitore HF, FM, AM, SSB, CW, trasmissione e ricezione continua da 1,6 a 30 MHz, ricezione 0,1-30 MHz, potenza RF-200 W Pep in SSB, CW, scheda FM ontional



#### YAESU FT 736R

Ricetrasmettitore base All-mode bibanda VHF/UHF. Modi d'emissione: FM/USB/LSB/CW duplex e semiduplex. Potenza regolabile 2.5 - 60 W (opzionali moduli TX 50 MHz 220 MHz 1296 MHz). Alimentazione 220V. 100 memorie, scanner, steps a piacere Shift ± 600 ± 1600.



#### KENWOOD TS 440 S/AT

Copre tutte le bande amatoriali da 100 kHz a 30 MHz - All Mode - Potenza RF - 100W in AM - Acc. incorp



KENWOOD TS 940 S/AT

Ricetrasmettitore, HF - All Mode. Accordatore aut. d'antenna - 200 W PeP.

### YAESU FT 650



#### YAESU FRG 9600

Ricevitore a copertura continua VHF-UHF/FM-AM-SSB Gamma operativa 60-905 MHz.



#### YAESU FT 212 RH YAESU FT 712 RH

Veicolare VHF 5/45 W - FM. Steps programmabili, memorre, scanner. Alimentazione 13.5 V.



NOVITÀ

YAESU FT 411 Palmare VHF. 40 memorie 5 W.

#### OFFERTA SPECIALE



YAESU FT 811 A Palmare UHF, 40 memorie 5 W.





KENWOOD TS 711 A VHF KENWOOD TS 811 A UHF Hicetrasmettitori All Mode



#### YAESU FT 4700

Bibanda VHF/UHF Full Duplex - 45 W - Doppia lettura della frequenza. Alimentazione 13.5 V





### NOVITÀ

ICOM IC-2SE Ricetrasmettitore VHF - UHF - 48 memorie YAESU FT 470

## ICOM IC 900/E

Il veicolare FM multibanda composto da una unità di controllo alla quale si possono collegare sino a sei moduli per frequenze da 28 MHz a 1200 MHz due bande selezionabili indicate contemporaneamente sui display Collegamenti a fibre ottiche.

TH 27



KENWOOD TR 751 A/851 All Mode - 2 m - 70 cm



#### KENWOOD R 5000

RX 100 kHz + 30 MHz. SSB - CW - AM - FM - FSK.



ICOM IC 229 H

#### **ICOM 3220H**

Ricetrasmettitore duobanda VHF/UHF - 20 memorie per handa - 45 W

#### ICOM IC-725/726

Ricetrasmettitore HF compatibile a tutti i modi operativi. Apparato di ridotte dimenzioni particolarmente adatto per impieghi veicolari (o applicazioni) è molto interessante per le sue funzio



con 70 MHz e 50 MHz



#### ICOM IC-R100

Ricevitore a vasto spettro 100 kHz a 1856 MHz FM/AM ICOM IC-R1

Ricevitore portatile AM/FM a vasto spettro 100 kHz e 170 MHz, 100 memorie

NOVITÀ



#### ICOM ICR 7000

Ricevitore scanner da 25 MHz a 1000 MHz (con convertitore opz. da 1025 a 2000 MHz), 99 canali in memoria, accesso diretto alle frequenze mediante tastiera o con manopola di sintonia FM, AM, SSB



bibanda full duplex FM potenza 5.5 W. Shift e steps a piacere. Memorie. Campo di frequenza operative in VHF 140 + 150 MHz in LIHE 430 +440 MHz estendibili con modifica rispettivamente a 138 + 170 MHz e 410 + 460 MHz; alimentazione a batterie ricaricabili in dotazione con caricabatterie

A richiesta è disponibile il modello IC32 AT con tastiera DTMF



TH 77

— LE MIGLIORI QUOTAZIONI — PRIMA DI ACQUISTARE — CONSULTATECI









DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA

## TURBO 1000 INNOVAZIONE & AFFIDABILITÀ

IN FASE DI DEFINIZIONE DELLE CARAT-TERISTICHE DI QUESTA ANTENNA, IL

NOSTRO UFFICIO-RICERCA LAVORÓ SU DI UN BRIEFING SEMPLICISSIMO (A PA-ROLE, NATURALMENTE!): PRESTAZIONI ECCEZIONALI + AFFIDABILITÀ ECCEZIONALE. FIN DAI PRIMI COLLAUDI FU CHIARO CHE L'OBIETTIVO ERA STATO RAG-GIUNTO: LA PRESA A 50 OHM IN COR-TOCIRCUITO E LO STILO IN ACCIAIO **CONICO AD ALTO TENORE DI CARBONIO AVEVANO PERMESSO DI ATTENUARE** SIA IL QSB CHE LE CAPACITÀ ELETTRO-STATICHE DANNOSE PER QUALSIASI TI-PO DI RICETRASMETTITORE; ERANO SU LIVELLI ALTISSIMI IL RENDIMENTO, LA POTENZA E LA BANDA PASSANTE, UN NUOVO E RIVOLUZIONARIO SISTEMA **BREVETTATO DI INCLINAZIONE E BLOC-**CAGGIO SENZA VITI ED UN DESIGN SO-FISTICATO PONEVANO LA TURBO 1000 SU DI UN LIVELLO DI ECCELLENZA. ECCELLENZA CHE CERTAMENTE NON SORPRENDE CHI CI CONOSCE BENE: LA QUALITÀ ASSOLUTA È UNO STAN-DARD ABITUALE, IN CASA SIRIO.

| Τl | iP | 12 | 0 | 1 | n | ٨ | A |  |
|----|----|----|---|---|---|---|---|--|

5/8 \ base loaded Type: 50 Ω Impedance: Frequency range: 26-28 MHz Polarization: vertical V.S.W.R.: ≤ 1.1:1 Bandwidth: (120 CH) 1340 KHz 4 dB ISO Gain: 1000 Watts Max. Power: P.e.P. mm. 1150 Length: approx. Weight: approx. gr. 385 Ø mm, 12.5 Mounting hole: Code: 532511 728

#### TURBO 1000 PL

| Type: 5/8          | B λ base loaded |
|--------------------|-----------------|
| Impedance:         | 50 Ω            |
| Frequency range:   | 26-28 MHz       |
| Polarization:      | vertical        |
| V.S.W.R.:          | ≤ 1.1:1         |
| Bandwidth: (120    | CH) 1340 KHz    |
| Gain:              | 4 dB ISO        |
| Max. Power: P.e.P. | 1000 Watts      |
| Length: approx.    | mm. 1150        |
| Weight: approx.    | gr. 400         |
| Connection:        | UHF PL-259      |
| Code:              | 22057 1         |



Shuttle BC 5802 **Omologato P.T.** 4 Watt, 6 canali

## Un portatile tutto pepe.

Il nuovissimo Shuttle è un apparecchio C.B. portatile di nuova tecnologia, compatto e funzionale. È omologato dal Ministero P.T. ed è liberamente utilizzabile per tutti gli usi autorizzati dal Ministero, come dalla lista allegata.

Lo Shuttle trasmette su 6 canali, con una potenza di 4 Watt; ha una presa per la carica delle batterie, una per l'alimentazione esterna e la presa per antenna esterna.

Un vero e proprio apparato portatile, ma di grandi soddisfazioni.

#### Caratteristiche tecniche

Semiconduttori: 13 transistor, 7 diodi, 2 zener, 1 varistor, 1 led

Frequenza di funzionamento: 27 MHz Tolleranza di frequenza: 0.005% Sistema di ricezione: supereterodina Frequenza intermedia: 455 KHz

Sensibilità del ricevitore: 1 µV per 10 dB (S+N)/N

Selettività: 40 dB a 10 KHz

Numero canali: 6 controllati a quarzo di cui uno solo fornito

Modulazione: AM da 90 a 100% R.F. input power: 4 Watt

Controlli: acceso-spento, squelch, deviatore alta-bassa potenza,

pulsante di ricetrasmissione, selettore canali

Presa: per c.c. e carica batteria

Alimentazione: 8 batterie a stilo 1,5 V o 10 batterie ricaricabili 1,2 V

al nichel cadmio

Antenna: telescopica a 13 sezioni, lunga cm. 150

Microfono/altoparlante: incorporato

Custodia con tracolla Peso: 800 gr. senza batterie

Omologato dal Ministero P.T.

Per la sicurezza, soccorso, vigilanza, caccia, pesca, foreste, industria, commercio, artigianato, segnaletica, nautica, attività

sportive, professionali e sanitarie, comunicazioni amatoriali.



Scienza ed esperienza in elettronica Via F.IIi Bronzetti 37 - Tel.7386051



# ANTENNE EMILIARIES

Lemm antenne de Blasi geom. Vittorio Via Santi, 2 20077 Melegnano (MI) Tel. 02/9837583 Telex: 324190 LEMANT-I

**TELEFONATECI** 

02-9837583

VI DAREMO L'INDIRIZZO DEL NOSTRO PUNTO VENDITA A VOI PIÙ VICINO

LA VOSTRA ZONA NE È SPROVVISTA?

SEGNALATECI IL RIVENDITORE PIÙ QUALIFICATO

# ANTENNE CM LINEARI

**ALIMENTATORI** 

CATALOGO GRATIS - SOLO SU RICHIESTA SCRITTA

#### ULTIME NOVITA' ETTROPRIN



#### Modem RTTY-CW 2/3 2°

Adatto al computer VIC 20 e C 64/128, ha le migliorie dettate dalla nostra piuriennale esperienza. In RTTY la sintonia è facilitata da 4 led platti messi a forma di croce e la selezione da 3 shift fra i plù usati, mentre in CW viene usato un filtro a 800 Hz. Facilmente applicabile su ricetrasmettitori OM e CB nei vari modi di trasmissione. Per II C 64/128 è previsto l'uso della stampante.

(con cassetta RTTY per VIC 20 e C 64/128)

L. 220,000

Modem RTTY-CW 2/3 2° PC

#### PROGRAMMI

oramma)

L. 30.000

Le nostre cassette con programmi RTTY oppure CW per i VIC 20 e il C 64/128 (dischi su richiesta) hanno un costo di: L. 20.000

2/3 con programmi diversi come: KAN-TRONICS, COM-IN, ZGP, NDA ecc.

(Nella richiesta specificare il pro-

Uquale al precedente, ma anche adatto all'utilizzo con Il modello EPC 232. (senza cassetta) L. 220.000

#### **EPC 232**

Adattatore - interfaccia serlale RS 232 autoalimentata per PC-IBM e compatibili. abinabile al modem 2/3 2º PC.

L. 110.000

#### MODIFICHE

Possiamo modificare i modelli 2/3 S e 2/3 2º in altrettanti 2/3 2º PC al prezzo di :

L. 45.000

#### ELETTROPRIMA

TELECOMUNICAZIONI - OM

Via Primaticcio, 162 - 20147 MILANO P.O. Box 14048 - Tel. (02) 416876-4150276 Fax 02/4156439

#### CONNETTORI - ADATTATORI

Permettono di usare tutti i modem 1/3 e

#### **GENERATORI DI SEGNALI**

H.P. AN/USM44C - 7.5 ÷ 500 Mc



- o Uscita calibrata
- o Modulato AM 400-1000 Hz
- Marker interno
- Presa per counter
- ° Stato solido compatto
- ° Ricalibrato, tarato
- Molto stabile segnale pulito
- Rete 220 V

L. 980.000 + IVA

H.P. 8640B/M - 500 kHz ÷ 512 MHz



- Uscita f.s. 0,1 microvolts+3V
- Modulato AM/FM e IMPULSI
- Lettura digitale a 6 display
- Stabilità "Phase lock"
- Alta purezza spettrale
- Presa counter ausiliario
- Con duplicatore esterno fino a 1024 MHz (Optional)

MARCONI TF 2008 - 10 kHz ÷ 510 MHz



- AM/FM AM fino a 90% FM 100 Hz + 150 kHz
- ° Sweep 10% sulla frequenza
- Attenuatore in dB e mV
- ° Livelli di modulazione e uscita automatici
- Presa per counter
- ° Stato solido
- Calibratore interno
- Oon counter black star meteor 600 (600 Mc)

L. 2.380.000 + IVA

#### L. 3.280.000 + IVA

H.P. 606A 50 kHZ MHz H.P 608E 480 MHz GHz H.P. 612A 1230 MHz 450 H.P. 820A H.P. 8614B 11 2400 GHz MHz MHz H.P. 8616A H.P. 8654A MHz MHz

- POLARAD 1108M4 7 GHz 11 GHz
- MI SANDERS 6058B 8 GHz GHz uscita RF 20 mW
- MI SANDERS 6059A12 GHz uscita RF 5 mW 18 GHz

MOLTI ALTRI STRUMENTI A MAGAZZINO

Valvolari e stato solido, AM-AM/FM-rete 220V, attenuatore calibrato, presa counter, ecc. MAGGIORI DETTAGLI A RICHIESTA

**DOLEATTO** snc

Componenti **Elettronici** 

V.S. Quintino 40 - 10121 TORINO

TEL. 011/511.271 - 543.952 - TELEFAX 011/534877 Via M. Macchi, 70 - 20124 MILANO Tel, 02-669.33.88

Ci scusiamo con i Sig. Lettori per gli errori di stampa nella pubblicità della Ditta Doleatto apparsa a pag. 13 della rivista 3/91.

Il generatore Marconi TF 2008 copre la gamma 10 kHz ÷ 510 MHz e non 10 MHz ÷ 510 MHz mentre per I'H.P. 8640B/M va corretto il prezzo in L. 3.280.000.



#### **APPARATO "PER BARRAMOBILE"**

Principali caratteristiche: Rosmetro automatico • Wattmetro 5/50/500 W • Modulometro AM/FM • Preamplificatore d'antenna. Il **Rosmetro** automatico non necessita di azzeramento sul fondo scala dello strumento come accade negli usuali rosmetri. Ciò è molto importante in quanto la misura avviene indipendentemente dalla potenza applicata e non obbliga l'operatore a "manovre" supplementari.

Il **Wattmetro** fornisce letture che vanno da un minimo di 0,5 W ad un massimo di 500 W fondo scala, la lettura di potenza è preselezionabile dai pulsanti posti sul pannello.

Il **Modulometro** è in grado di fornire la lettura sulla profondità di modulazione sia in AM che in FM, così da non modulare nè troppo, ciò provocherebbe splatters (comunemente sblatteri) disturbando i QSO degli altri utenti sui canali adiacenti e la qualità della modulazione risulterebbe alquanto distorta, nè poco in quanto una modulazione scarsa correrebbe il rischio di non "passare" attraverso il consueto QRM esistente in banda. L'MCS 500 si completa con un'ulteriore chanse: un booster, un preamplificatore d'antenna, preselezionabile a piacere migliora le possibilità di DX anche in stato di propagazione precaria.

Si completa il quadro dell'MCS 500 con altre informazioni generali: comando lineare remoto

- Spia on the air Testina con linea di prelievo 50/550 W (opzionale) Bocchet-
- toni d'uscita volanti con cavo Spia lampeggiante per SWR eccessivo Spia led on indicante pronto per l'uso Fusibili interni Ali-

mentazione da 12 a 18 Vcc. • Colore scatola:

canna di fucile metallizzato • Co-

canna di fucile metallizzato • Co lore serigrafia: oro

anticato.



42100 Reggio Emilia Italy Via R. Sevardi. 7 (Zona Ind. Mancasale) Tel. 0522/47441 (ric. aut.) Telex 530156 CTE I Fax 47448





# SENSAZIONALE!

- Ultracompatte solo 33 e 40 cm di lunghezza Esclusivo Design
  - antenna radiotelefono
    - High-Tech in radiocomunicazioni
      - Prestazioni ottimali TX e RX

## SPECIFICAZIONI MOD. IDEA 33

Frequenze: 26-28 MHz TIPO: 1727 No. Pretarata in collaudo: 400 kHz variabili Tipo. 1/22 rid.

Guadagno: 2,85 dB

S.W.R.: 1/1,2 Potenza applicabile: 100 W Potenza applicabile. 100 W nero, svitabile acciaio inox cromato nero, svitabile

Peso: ca. 90 gr.

Lunghezza: 33 cm. Base: con 3 sistemi di connessione Base: standard Antenna fornita con cavo e base standard Lunghezza: 33 cm.

## SPECIFICAZIONI MOD. IDEA 40

Tipo: 1/2 / 1/0. Pretarata in collaudo: 400 kHz, variabili Frequenze: 26-28 MHz Tipo:  $1/2 \lambda$  rid.

Guadagno: 2,85 dB

S.W.R.: 21/1,2 Potenza applicabile: 100 W Folenza aupricabne. 100 W Stilo: accialo inox cromato nero, snodabile

VERSO NUOVI ORIZZONTI





OMEGA 27

È nata una nuova gemma

TUDIO E. FLASH

5/8 L base loaded Type: with large band 50 Ohm Indipedance: 26-28 MHz Frequency range: vertical ≤ 1.1:1 (80 CH) 910 kHz 3.5 dB ISO Polarization: V.S.W.R. Bandwidth: 150 watts mm 900 Max. Power: P. e P. Length: approx. gr 185 ''N'' Weight: approx. Standard mount: Mounting hole: φ. mm 12.5

> N mount code 22093.0 NP mount code 22093.1 NE mount code 22093.2



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA